# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

## LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE

Pontificia Commissio pro recognitione et applicatione M. P. «Mitis Iudex» in Ecclesiis Italiae instituitur.

Essendo trascorsi quasi sei anni dall'entrata in vigore del Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*, con il quale ho riformato il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio;

avendo presente che il principio cardine teologico-giuridico della riforma è che «il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati» (Mitis Iudex, III);

volendo sostenere direttamente le Chiese che sono in Italia nella ricezione della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, dando nuovo impulso all'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*;

#### tenuto conto che:

1. con la consacrazione episcopale il Vescovo diventa tra l'altro, iudex natus (cfr can. 375, §2). Egli riceve la potestas iudicandi per guidare il Popolo di Dio persino quando occorre risolvere le controversie, dichiarare i fatti giuridici, punire i delitti (cfr can. 1400, §1), d'altro canto «la dimensione pastorale del Vescovo comprende ed esige anche la sua funzione personale di giudice» (Discorso alla CEI, 20 maggio 2019, n. 2), fermo restando il principio che il Vescovo diocesano può esercitare la potestà giudiziale non solo personalmente, ma anche per mezzo di altri, a norma del diritto (can. 1673, §1);

- 2. il ministero giudiziale del Vescovo per natura sua postula la vicinanza fra il giudice e i fedeli, il che a sua volta fa sorgere almeno un'aspettativa da parte dei fedeli di adire il tribunale del proprio Vescovo secondo il principio della prossimità (cfr *Mitis Iudex*, VI);
- 3. sebbene il can 1673, §2, permetta al Vescovo diocesano di accedere ad altri tribunali, tale facoltà dev'essere intesa come eccezione e, pertanto, ogni Vescovo, che non ha ancora il proprio tribunale ecclesiastico, deve cercare di erigerlo o almeno di adoperarsi affinché ciò diventi possibile (cfr *Mitis Iudex*, III);
- 4. dal tribunale di prima istanza ordinariamente si appella al tribunale metropolitano di seconda istanza (can. 1673, §6). Nella determinazione dei tribunali di appello previsti dai cann. 1438-1439 deve essere tenuto presente il principio di prossimità. Resta comunque inalterato il diritto di appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè alla Rota Romana (cfr *Mitis Iudex*, VII);
- 5. la Conferenza Episcopale Italiana, distribuendo equamente alle Diocesi le risorse umane ed economiche per l'esercizio della potestà giudiziale, sarà di stimolo e di aiuto ai singoli Vescovi affinché mettano in pratica la riforma del processo matrimoniale (cfr *Mitis Iudex*, VI);
- 6. la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone (cfr Discorso alla CEI, cit., n. 2);

#### costituisco

presso il Tribunale della Rota Romana la seguente Commissione Pontificia ad inquirendum et adiuvandum tutte e singole le Chiese particolari in Italia, presieduta da S.E. Mons Alejandro Arellano Cedillo, Decano del Tribunale della Rota Romana, e formata dai Rev.mi Mons. Vito Angelo Todisco e Davide Salvatori, Giudici del medesimo Tribunale Apostolico, nonché da S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Pisanello, Vescovo di Oria e membro della Conferenza Episcopale Italiana.

Compito della Commissione sarà constatare e verificare la piena ed immediata applicazione della riforma del processo di nullità matrimoniale nelle summenzionate Chiese particolari, nonché suggerire alle Stesse quanto si ritenga opportuno e necessario per sostenere e aiutare il proficuo prosieguo della riforma, di modo che le Chiese, che sono in Italia, si mostrino ai fedeli madri generose, in una materia strettamente legata alla salvezza delle anime, così come è stato sollecitato dalla maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato nel Sinodo straordinario sulla Famiglia (cfr Relatio Synodi, n. 48).

Al termine del suo ufficio, la Commissione elaborerà una dettagliata relazione circa il suo operato e su quanto riscontrato nell'applicazione del Motu proprio *Mitis Iudex*.

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, il giorno 17 novembre dell'anno 2021, nono del mio pontificato.

FRANCISCUS PP.

## CONSTITUTIO APOSTOLICA

## **PETARENSIS**

In Venetiola, dismembratis quibusdam territoriis Archidioecesis Metropolitanae Caracensis, dioecesis Petarensis conditur.

#### FRANCISCUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Veluti bona Mater quae evangelizandi causa exstat, id est ut praedicet ac doceat verbum Dei, ut per eam donum gratiae ad nos perveniat, ut peccatores cum Deo reconcilientur (cfr s. Paulus VI, Evangelii nuntiandi 14), Ecclesia filios suos ubique dispersos in unum ovile congregare conatur praesertim per ministerium episcoporum et presbyterorum. His de rebus cogitantes et Apostolicae Nostrae servitutis munerum partes interponentes, per quae ubique Ecclesiae conceduntur ea quae bono fidelium consulere valent, intuitum Nostrum ad pastorales necessitates Ecclesiae quae est in Venetiola dirigimus, postulationi Venerabilis Fratris Nostri Balthasaris Henrici S.R.E. Cardinalis Porras Cardozo, Archiepiscopi Emeritensis in Venetiola et Administratoris Apostolici sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis archidioecesis Caracensis, benigne concedentes, qui, Conferentiae Episcoporum Venetiolae audita sententia, ab Apostolica Sede enixe postulavit, ut, metropolitanae archidioecesis Caracensis quibusdam dismembratis territoriis, nova exinde erigeretur dioecesis.

Favorabili igitur habito voto Venerabilis Fratris Aldonis Giordano, Archiepiscopi titularis Tamadensis et tunc in Republica Venetiolana Nuntii Apostolici, de consilio Congregationis pro Episcopis, preces ad Nos admotas animarum saluti valde profuturas censuimus libentesque excipiendas decrevimus. Proinde, Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine, ab archidioecesi metropolitana Caracensi territorium civilis municipii vulgo Sucre appellati finibus in praesens circumscriptum distrahimus atque ex ita distracto territorio novam dioecesim, Petarensem nuncupandam, erigimus ac constituimus. Huius novae dioecesis sedem in situ vulgo nuncupato Petare decernimus templumque paroeciale ibi exstans, Deo in honorem Beatissimae Mariae Virginis Dominae Nostrae a Rosario Californiae dicatum, ad gradum et dignitatem ecclesiae ca-

thedralis evehimus, decernentes ut ibidem Capitulum Canonicorum ad normam iuris erigatur. Novam insuper dioecesim Petarensem statuimus metropolitanae Ecclesiae Caracensis suffraganeam eiusque Episcopum metropolitico iuri Archiepiscopi pro tempore eiusdem Ecclesiae metropolitanae subiectum. Acta et documenta omnia, quae ad novam dioecesim eiusque clericos, fideles et bona temporalia forte pertineant, a Curia Caracensi ad Petarensem quam citius transmittantur et in apto archivo custodiantur, ad normam iuris.

Mandamus, insuper, ut dignae Praesulis sustentationi atque congruo conditae dioecesis patrimonio provideatur Curiae emolumentis, fidelium oblationibus et portione ei obveniente ex divisione, ad normam can. 122 Codicis Iuris Canonici facienda, bonorum, quae hactenus ad Mensam archiepiscopalem Caracensem pertinuerunt. Item, quoad Consilium Presbyterale, Collegium Consultorum, Consilium a Rebus Oeconomicis, Seminarii dioecesani erectionem necnon candidatorum ad sacerdotium institutionem, praescripta iuris communis serventur, attentis normis ac regulis ecclesiasticis. Simul ac Petarensis dioecesis erectio ad effectum deducta fuerit, eo ipso censeantur sacerdotes dioecesi illi adscripti, in cuius territorio ecclesiasticum officium detinent; ceteri vero sacerdotes Seminariique tirones dioecesi illi incardinati maneant vel incardinentur, in cuius territorio legitimum habent domicilium.

Ad haec omnia perficienda deputamus Nuntium Apostolicum vel, ipso absente, negotiorum Sanctae Sedis in Venetiola pro eo gerentem, necessarias et opportunas iisdem tribuentes facultates etiam subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate constitutum, onere imposito ad Congregationem pro Episcopis, cum primum fas erit, authenticum exemplar actus peractae exsecutionis remittendi.

Hanc, denique, Constitutionem Nostram iugiter ratam esse volumus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, Laterani, die decimo sexto mensis Novembris, anno Domini bismillesimo vicesimo primo, Pontificatus Nostri nono.

Petrus card. Parolin
Secretarius Status

Marcus card. Ouellet Praefectus Congregationis pro Episcopis

Franciscus Piva, *Proton. Apost.* Villelmus Millea, *Proton. Apost.* 

Loco ♥ Plumbi In Secret. Status tab., n. 551.828

#### LITTERAE APOSTOLICAE

Venerabili Servo Dei Mamerto Esquiú Beatorum honores tribuuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Nos ad omnes convertimus ut unum tantum verbum dicamus, quod continet omnia... hoc verbum est Fides! Firmi in fide! Haec alta clamatio quam Apostolus ad christianos Colossenses direxit eadem est quam hodie tam fortiter extollere voluerimus ut nemo maneat cui in aures et cor non perveniat!» (ex secunda epistula pastorali beati Mamerti Esquiú, Cordubae in Argentina xxv Maii MDCCCLXXXI).

Ardore novi apostoli Venerabilis Servus Dei Mamertus Esquiú, ex Ordine Fratrum Minorum, Episcopus Cordubensis in Argentina, hominibus suae aetatis Evangelium sapienter annuntiavit, Populum Dei sibi concreditum aedificavit exemplo vitae humilis et pauperis, divitis autem caritate.

Ipse die xi mensis Maii anno mdcccxxvi in oppido Sancti Iosephi de Petra Alba, dioecesis Catamarcensis, in Argentina natus est. Anno MDCCCXLI inter Fratres Minores ingressus, insequente anno prima vota religiosa professus est. Die xvIII mensis Octobris anno MDCCCXLVIII presbyter ordinatus est. Deinde ab anno MDCCCL coepit docere in seminario Catamarcensi atque se dicavit moderamini spiritus et praedicationi, qua praecipuam sibi conciliavit aestimationem sana doctrina et arte oratoria, non tantum apud catholicos, sed etiam apud liberales coetus. Sermones eius, evangelica argumenta evolventes pacis et fraternitatis, prolati occasione data iuramenti novae Chartae Constitutionalis anno MDCCCLIII et anno insequente dum munus suum iniit Nationis novum regimen, ad civium cooperationem legumque observationem haud parum contulerunt, quod Argentinam ad solidiorem nationalem unitatem adduxit. Venerabilis Servus Dei invitus in re politica egit partes, quod ipse suscepit tamquam evangelizandi occasionem. Attamen, progrediente tempore, praevaluit in eo desiderium regularis vitae Franciscalis, in observantia spiritus orationis et coniunctionis cum Deo. Id cupiens, uti missionarius apostolicus Boliviam petivit, primum quidem operam navans in collegio missionario Tariiensi, ac deinde in seminario Sucrensi. Sed ob eius spirituales ac morales dotes haud oblivioni datas in

Patria anno MDCCCLXX, cum vacans esset metropolitana sedes Bonaërensis, ad eam propositum est nomen eius. Ad huiusmodi sortem vitandam Venerabilis Servus Dei in mente habuit etiam a Bolivia recedere, ac licentiam accepit peregrinandi in Peruviam et Aequatoriam ut eleemosynas pro collegio missionario quaereret. Interea Ordinis superiores inspiciebant eum tamquam fratrem admodum idoneum, propter mores et Regulae observantiam, ut in conventis Franciscalibus Argentinae desideratam vitam communem recuperaret, quae iam diu deficiebat. Quapropter anno MDCCCLXXVI missus est Romam, ut conveniret Ministrum Generalem Ordinis, Venerabilem Servum Dei Bernardinum de Portu Gruarii. Ipse, dum confirmavit ei munus reformandi Provinciam Franciscalem in Patria, item concessit ei peregrinari in Terram Sanctam, Assisium et Lauretum. Horum locorum sanctorum visitatio auxit Patris Mamerti amorem in Christum, Ecclesiam, Romanum Pontificem et Seraphicum Patrem sanctum Franciscum. Urbem Bonaërensem reversus est anno MDCCCLXXVIII, insequente autem anno denuo propositus est uti Episcopus Cordubensis in Argentina. Hac vice, oboediens Summo Pontifici, accepit hoc officium et die XII mensis Decembris anno MDCCCLXXX consecratus est. Die xvI insequentis mensis in dioecesim ingressus est. Ministerium episcopale exercens, vir fuit pacis et concordiae, iura Ecclesiae tuitus est ab insinuationibus Civitatis, praesertim in canonicis et docentibus theologiae nominandis, restituit studia theologiae, maxima cura fovit seminarium dioecesanum, condidit confraternitates ac consociationes christifidelium caritatis et apostolatus operibus dicatas. Praedicavit exercitia spiritus ac missiones populares. Spirituali atque corporali favit bono pauperum, laeto animo offerens eis in episcopi domo quod ad eius usum pertinebat. Refulsit exemplar Franciscalium virtutum uti paupertatis, humilitatis et mansuetudinis. In epistulis pastoralibus exhibuit sanctitatem veluti cor sacerdotalis vitae atque christiani muneris. Extraordinaria eius operositas constituta erat super fundamentum assiduae orationis et adhaesionis Christo. Ob ingentes labores quos aggressus est dum visitationes pastorales agebat per vastas regiones rurales, infirma eius valetudo gravata est. Die x mensis Ianuarii anno MDCCCLXXXIII, reversus de postremo eius apostolico labore in regione Rioiensi, post duos tantum episcopatus annos, animam sua Deo reddidit in loco Posta del Suncho, quod nunc appellatur Statio Esquiú, in dioecesi Catamarcensi.

Memoria eius viva viguit apud Dei populum, idcirco beatificationis causa annis MCMXXX-MCMXLV incohatus est apud Curiam Cordubensem in Argentina Processus Ordinarius Informativus. Anno MCMLXIII editum est decretum Super Scriptis. Annis McMLXIII-MCMLXIV apud eandem Curiam actus est Processus Suppletivus Additionalis. Die XIII mensis Aprilis anno MCMLXXVIII causa Decreto incohata est. Die autem XXIII mensis Martii insequentis anni editum est Decretum de Non Cultu. Proinde annis MCMXCIV-MM celebrata est Inquisitio Dioecesana Suppletiva. Quorum processuum validitas agnita est die 1 mensis Martii anno mmii. Die xvi mensis Novembris anno mmiv Consultores Historici favens votum protulerunt. Idem censuerunt Consultores Theologi in congressu peculiari die III mensis Februarii anno MMVI habito. Deinde Patres Cardinales et Episcopi adunati in sessione ordinaria die XVII mensis Octobris anno mmvi asseruerunt Venerabilem Servum Dei virtutes heroum ad modum exercuisse. Demum Decessor Noster Benedictus XVI facultatem tribuit Congregationi de Causis Sanctorum ut die xvi mensis Decembris eodem anno decretum super virtutibus promulgaret. Beatificationis causa relata est inde quaedam sanatio mira putata, quam Consultores medici Congregationis de Causis Sanctorum die XXI mensis Novembris anno MMXIX iudicarunt quoad scientiam inexplicabilem. Consultores Theologi peculiari in congressu coadunati die xxiv mensis Martii anno mmxx hanc miram sanationem intercessioni Venerabilis Servi Dei adscripserunt; Patres Cardinales et Episcopi in Sessione ordinaria die x mensis Maii eodem anno agnoverunt illam verum miraculum divinitus patratum fuisse. Denique Nos Ipsi facultatem tribuimus Congregationi de Causis Sanctorum ut decretum super miro publici iuris faceret itemque beatificationis ritum Catamarcae, in Argentina, celebrandum decrevimus die IV mensis Septembris anno MMXXI.

Hodie igitur in urbe Catamarcensi de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Aloisius Hector S.R.E. Cardinalis Villalba, Archiepiscopus emeritus Tucumansis, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabilem Servum Dei Mamertum Esquiú, ex Ordine Fratrum Minorum, Episcopum Cordubensem in Argentina, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos,vota Fratrum Nostrorum Caroli Iosephi Ñáñez, Archiepiscopi Metropolitae Cordubensis in Argentina, et Aloisii Urbanč, Episcopi Catamarcensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei

Mamertus Esquiú, ex Ordine Fratrum Minorum, Episcopus Cordubensis in Argentina, boni communis fautor, sedulus pastor et Evangelii fidelis nuntius, Beati nomine in posterum appelletur atque die decima prima mensis Maii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic pastor excellentem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem atque insignia dedit pietatis testimonia, Evangelii verba perscrutans et in cotidiana vita sequens.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, Laterani, sub anulo Piscatoris, die iv mensis Septembris, anno MMXXI, Pontificatus Nostri nono.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 548.209

## **EPISTULAE**

T

## Epistula ad catholicos Scotiae.

To the Catholics of Scotland

Dear brothers and sisters in Christ,

As you know, I had hoped to take part in the COP26 meeting in Glasgow and to spend some time, however briefly, with you. I regret that this did not prove possible. At the same time, I am pleased that today you are joining in prayer for my intentions and for the fruitful outcome of this gathering meant to address one of the great moral issues of our time: the preservation of God's creation, given to us as a garden to be cultivated and as a common home for our human family.

Let us implore God's gifts of wisdom and strength upon those charged with guiding the international community as they seek to meet this grave challenge with concrete decisions inspired by responsibility towards present and future generations. Time is running out; this occasion must not be wasted, lest we have to face God's judgement for our failure to be faithful stewards of the world he has entrusted to our care.

Today we celebrate the Feast of the Dedication of the Lateran Basilica, which, as the Cathedral of the Bishop of Rome, symbolizes the Church's communion in faith and charity with the See of Peter. It is deeply moving to me that on this day I can express to you, and to all the Catholics of Scotland, my affection in the Lord and my encouragement to persevere in your proven fidelity to the Lord and his Church. I greet each of you from my heart, and I assure you of my prayers for you and your families, for the young, the elderly, the sick and those who in any way are suffering the effects of the pandemic.

I ask you, in a particular way, to pray for me and for my brother Bishops on this feast of our fellowship in the service of the Gospel and the building up of the Church's unity. In these challenging times, may all Christ's followers in Scotland renew their commitment to be convincing witnesses to the joy of the Gospel and its power to bring light and hope to every effort to build a future of justice, fraternity and prosperity, both material and spiritual.

With these sentiments, dear brothers and sisters, I assure you once more of my prayers for you and your families, and for your parishes and communities. Commending all of you to the loving intercession of Mary, Mother of the Church, I gladly impart my blessing as a pledge of abiding joy and peace in the Lord.

Rome, Saint John Lateran, 9 November 2021

**FRANCIS** 

## $\Pi$

#### In XXX anniversaria memoria Fori Internationalis Actionis Catholicae.

Ciudad del Vaticano, 9 de noviembre de 2021

#### Queridos hermanos:

Esta celebración, que mira hacia un momento fundacional, nos hace inevitablemente mirar hacia el pasado en contemplación agradecida. En ese mirar hacia atrás nos encontrarnos con soñadores que se atrevieron a mirar hacia a adelante con esperanza. Por eso hoy ustedes están aquí.

En esa mirada, no podemos olvidar a un soñador profundo que dio el inicio y el aliento a la creación de este foro; y que hoy goza al verlos celebrando estos 30 años: El cardenal Eduardo Pironio; aquel que con un amor muy grande a la Acción Católica y una confianza plena en su misión dijo: "En el camino de la Acción Católica ha habido luces y sombras, desorientación y cansancio, el temor por ser tal vez superada por los nuevos tiempos y necesidades de la Iglesia. Creo que ahora es el momento providencial del Espíritu para una profunda renovación de su compromiso espiritual, doctrinal, apostólico y misionero. A esto sin duda ayudará la celebración de este Foro que quiere abrir a otros países la fertilidad de una experiencia asociativa muy rica en sus frutos y tan llena de esperanza".

Pironio fue un hombre de raíces profundas, de memoria anclada en el dinamismo de la historia como un Kairos, tiempo fuerte de salvación, tiempo de trabajo, prueba, purificación y esperanza. Amó la Acción Católica y creyó en su vocación laical misionera. La Iglesia puede dar testimonio de que la Acción Católica abrió nuevas perspectivas en el campo de la responsabilidad del laico en la Evangelización. Muchos evangelizados y formados por la Acción Católica pusieron verdad, profundidad y Evangelio en ámbitos civiles, muchas veces vedados a la fe. Los santos y beatos laicos de la Acción Católica son una riqueza para la Iglesia. Esos que fueron "los santos de la puerta de al lado" de tantas comunidades.

Sin embargo, la historia no es lineal: en el camino de la Acción Católica, como en el de la misma Iglesia, hubo, hay y habrá luces y sombras, momentos de profunda desorientación, de cansancio, de indiferencia, de temor de haber quedado superados por las exigencias de los nuevos tiempos. La

gran tentación en los momentos de crisis o dificultad es encerrarse para cuidar lo poco que se tiene, esperando, escondidos y acariciando recuerdos, la llegada de tiempos mejores. La parábola de los talentos es un fiel reflejo de lo que sucede cuando esta tentación se instala y se transforma en un modo de ser, de estar en el mundo viviendo la realidad de una irrealidad.

Para no sucumbir a la tentación, para no olvidarnos de quienes somos y hacia dónde vamos: se nos hace imprescindible recordar una y otra vez –como lo hacía el pueblo de Dios en el desierto con la promesa que el mismo Yahveh le había hecho– de dónde venimos, cuál es nuestro origen, conocer el corazón de la madre que un día nos dio a luz.

Y la Acción Católica tiene su origen en el mismo seno de la Iglesia Católica. No tiene ningún fundador ni carisma particularísimo. Su finalidad es la de la misma Iglesia: la evangelización. No asume como propio uno u otro campo de apostolado particular, sino la finalidad de la Iglesia: el anuncio del Evangelio, a todos los hombres y ambientes. De modo que el "carisma propio" es no tener nada propio sino prestar disponibilidad a todas las necesidades de la Iglesia en cada lugar. Como Iglesia, experimentamos que, con la fuerza del Espíritu necesitamos dar una respuesta aquí y ahora a los gritos del mundo. Para escucharlos tenemos que salir, ser *Iglesia en salida* que se acerca samaritanamente a cada hombre y a cada mujer que sufre en su carne o en su espíritu el dolor de este tiempo.

Todavía seguimos atravesando la primera pandemia global en la historia de la humanidad, que afectó sin diferencia a todos los países de nuestro mundo. Con la pandemia, ha quedado desvelado el estado de vulnerabilidad que padecen cientos de millones de hombres y mujeres en nuestro planeta que no tienen posibilidad de tener posibilidades. La vulnerabilidad puso delante nuestro, el riesgo morir sin ningún tipo de previsión e independientemente del lugar donde vivamos, la condición moral, creencia religiosa o la posición socio-económica. Toda la humanidad está afectada por igual. La vulnerabilidad ha logrado superar todo aquello que nos dividía y hacía desiguales. Nos descubrimos iguales en la necesidad, aunque distintos en las posibilidades.

Como dije al comienzo de la pandemia: "La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas "salvadoras", incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos sí de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad". Todos, incluso yo mismo, hemos sentido esta experiencia de impotencia.

Veníamos de un tiempo fuertemente marcado por la globalización; globalización económica, cultural, etc. ...con sus aciertos, pero también con las estructuras de pecado que de ella han emergido. Todo es global, ¡hasta el virus se ha hecho global!

Ustedes como foro tienen una misión global y al cumplir sus primeros treinta años; celebrarlos es un desafío y una invitación. Desafío a descubrir cada vez más y de un modo más fuerte por dónde pasa la vida y la historia de nuestros pueblos, sin prejuicios, sin miedos, sin clasificaciones y sin sentirnos reguladores de la fe de nadie. Invitación a estar allí, por dónde van sus intereses, sus preocupaciones, sus heridas más profundas y sus angustias más grandes. Sabemos que no hay mayor pobreza que no tener a Dios, es decir vivir sin la fe que da sentido a la vida, sin esperanza que nos dé fuerza para trabajar, sin sentirnos amados por alguien que no defrauda. Ese es el lugar y el pueblo donde la Acción Católica debe realizar su misión.

Frente a la globalización de la indiferencia, sientan que el trabajo de tender puentes y crear comunión es la llamada profunda que les está haciendo Dios. La Iglesia es Comunión para la misión. La Comunión no es una idea, es una realización y la misión no es una actividad más, es la esencia de la vida eclesial. Esto supone, para la Acción Católica comunión con la pastoral diocesana y sus pastores, una formación que se experimente en clave misionera. La Acción Católica no debe formar para el cristiano futuro, sino que debe y necesita acompañar el proceso de fe del cristiano presente, de acuerdo a las características propias de la etapa de la vida en la que se encuentra.

La comunión no es instalación sino certeza de la presencia del Señor para la misión. Evangelizar debe ser la pasión de cada bautizado, de cada miembro de la Acción Católica, Vivir en una permanente salida para poder permanecer fieles a nuestra identidad. "La Acción Católica tiene que descu-

brir de nuevo la pasión por el anuncio del Evangelio, única salvación posible para un mundo que de otro modo caería en la desesperación" (Pablo VI). La Aceión Católica necesita ir creando espacios de presencia, de testimonio, de evangelización misionera. De este modo vive la misión de la Iglesia que es: ser servidora de la humanidad insertada en la Iglesia de Cristo que se realiza en nuestra Diócesis y en nuestra Parroquia, en comunión perfecta con la Iglesia Universal.

Doy gracias a Dios por todo el trabajo que han realizado en estos treinta años, que sin lugar a dudas ha sido con mucho esfuerzo. Sobre todo, en los primeros tiempos, cuando la tecnología no les permitía llegar con tanta facilidad a los distintos lugares del mundo y todo había que "hacerlo a pulmón". Le doy las gracias por todas las iniciativas solidarias y de acompañamiento a las diócesis más periféricas, especialmente las del tercer mundo donde soy consciente que la presencia de la Acción Católica es fuertemente misionera y sostiene el trabajo de las iglesias locales.

Antes de terminar quiero pedirles tres cosas:

- Que el foro sienta muy profundamente la urgencia de trabajar por la fraternidad y la amistad social como medios de reconstrucción de un mundo herido.
- Que siembren en los corazones de todos que la auténtica espiritualidad cristiana es la que se hunde en el deseo de santidad y este es un camino que arranca en las bienaventuranzas y que se realiza desde Mateo 25; amando y trabajando por nuestros hermanos más sufrientes.
- Que el espíritu que anime todos sus proyectos y trabajos sea, el de ser una Iglesia en salida que vive la dulce y confortadora alegría de evangelizar; y que se note.

Gracias por todo lo que hacen y por todo los lo que harán. No se olviden de rezar por mí. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santo los cuide.

#### FRANCISCO

## **HOMILIAE**

Ι

## In V Die Mundiali Pauperum.\*

Le immagini usate da Gesù, nella prima parte del Vangelo odierno, lasciano sgomenti: il sole che si oscura, la luna che non dà più luce, le stelle che cadono e le potenze dei cieli sconvolte. Poco dopo, però, il Signore ci apre alla speranza: proprio in quel momento di oscurità totale, il Figlio dell'Uomo verrà; e nel presente si possono già contemplare i segni della sua venuta, come quando si vede un albero di fico che inizia a mettere le foglie perché l'estate è vicina.

Questo Vangelo ci aiuta così a leggere la storia cogliendone due aspetti: *i dolori di oggi* e *la speranza di domani*. Da una parte, sono evocate tutte le dolorose contraddizioni in cui la realtà umana rimane immersa in ogni tempo; dall'altra parte, c'è il futuro di salvezza che la attende, cioè l'incontro con il Signore che viene, per liberarci da ogni male. Guardiamo a questi due aspetti con lo sguardo di Gesù.

Il primo aspetto: il dolore di oggi. Siamo dentro a una storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze e ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra non arrivare mai. Soprattutto, a esserne feriti, oppressi e talvolta schiacciati sono i poveri, gli anelli più fragili della catena. La Giornata Mondiale dei Poveri, che stiamo celebrando, ci chiede di non voltarci dall'altra parte, di non aver paura a guardare da vicino la sofferenza dei più deboli, per i quali il Vangelo di oggi è molto attuale: il sole della loro vita è spesso oscurato dalla solitudine, la luna delle loro attese è spenta; le stelle dei loro sogni sono cadute nella rassegnazione ed è la loro stessa esistenza a essere sconvolta. Tutto ciò a causa della povertà a cui spesso sono costretti, vittime dell'ingiustizia e della disuguaglianza di una società dello scarto, che corre veloce senza vederli e li abbandona senza scrupoli al loro destino.

<sup>\*</sup> Die 14 Novembris 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Mc 13, 24-25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr v. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr v. 28.

Dall'altra parte, però, c'è il secondo aspetto: la speranza di domani. Gesù vuole aprirci alla speranza, strapparci dall'angoscia e dalla paura dinanzi al dolore del mondo. Per questo afferma che, proprio mentre il sole si oscura e tutto sembra precipitare, Egli si fa vicino. Nel gemito della nostra storia dolorosa, c'è un futuro di salvezza che inizia a germogliare. La speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo una promessa dell'aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra storia ferita – abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le oppressioni e le ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le tenere foglie di un albero e conduce la storia alla meta, all'incontro finale con il Signore, il Re dell'Universo che ci libererà in modo definitivo.

Chiediamoci a questo punto: che cosa è richiesto a noi cristiani davanti a questa realtà? Ci è richiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. Sono collegati: se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani. La speranza che nasce dal Vangelo, infatti, non consiste nell'aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglio, questo non è possibile, ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di Dio. Oggi, ogni giorno. La speranza cristiana non è infatti l'ottimismo beato, anzi, direi l'ottimismo adolescente, di chi spera che le cose cambino e nel frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni giorno, con gesti concreti, il Regno dell'amore, della giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato. La speranza cristiana, per esempio, non è stata seminata dal levita e dal sacerdote che sono passati davanti a quell'uomo ferito dai ladri. È stata seminata da un estraneo, da un samaritano che si è fermato e ha fatto il gesto.<sup>4</sup> E oggi è come se la Chiesa ci dicesse: "Fermati e semina speranza nella povertà. Avvicinati ai poveri e semina speranza". La speranza di quella persona, la speranza tua e la speranza della Chiesa. A noi è chiesto questo: di essere, tra le quotidiane rovine del mondo, instancabili costruttori di speranza; di essere luce mentre il sole si oscura; di essere testimoni di compassione mentre attorno regna la distrazione; di essere amanti e attenti nell'indifferenza diffusa. Testimoni di compassione. Noi non potremo mai fare del bene senza passare per la compassione. Al massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Lc 10, 30-35.

cristiana perché non toccano il cuore. Quello che ci fa toccare il cuore è la compassione: ci avviciniamo, sentiamo la compassione e facciamo gesti di tenerezza. Proprio lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo ci è chiesto oggi.

Di recente mi è tornato in mente quel che ripeteva un Vescovo vicino ai poveri, e povero di spirito lui stesso, don Tonino Bello: «Non possiamo limitarci a sperare, dobbiamo organizzare la speranza». Se la nostra speranza non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate, l'economia dello scarto che li costringe a vivere ai margini non potrà essere convertita, le loro attese non potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza – bella questa espressione di Tonino Bello: organizzare la speranza –, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell'impegno sociale e politico. A me fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità, il lavoro dell'Elemosineria apostolica... Che cosa si fa lì? Si organizza la speranza. Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza. Questa è una dinamica che oggi ci chiede la Chiesa.

C'è un'immagine della speranza che Gesù ci offre oggi. È semplice e indicativa al tempo stesso: è l'immagine delle foglie dell'albero di fico, che spuntano senza far rumore, segnalando che l'estate è vicina. E queste foglie appaiono, sottolinea Gesù, quando il ramo diventa tenero.<sup>5</sup> Fratelli, sorelle, ecco la parola che fa germogliare la speranza nel mondo e solleva il dolore dei poveri: la tenerezza. Compassione che ti porta alla tenerezza. Sta a noi superare la chiusura, la rigidità interiore, che è la tentazione di oggi, dei "restaurazionisti" che vogliono una Chiesa tutta ordinata, tutta rigida: questo non è dello Spirito Santo. E noi dobbiamo superare questo, e far germogliare in questa rigidità la speranza. E sta a noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei nostri problemi, per intenerirci dinanzi ai drammi del mondo, per compatire il dolore. Come le foglie dell'albero, siamo chiamati ad assorbire l'inquinamento che ci circonda e a trasformarlo in bene: non serve parlare dei problemi, polemizzare, scandalizzarci – questo lo sappiamo fare tutti -; serve imitare le foglie, che senza dare nell'occhio ogni giorno trasformano l'aria sporca in aria pulita. Gesù ci vuole "conver-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr Mc 13, 28.

titori di bene": persone che, immerse nell'aria pesante che tutti respirano, rispondono al male con il bene. Persone che agiscono: spezzano il pane con gli affamati, operano per la giustizia, rialzano i poveri e li restituiscono alla loro dignità, come ha fatto quel samaritano.

È bella, è evangelica, è giovane una Chiesa che esce da sé stessa e, come Gesù, annuncia ai poveri la buona notizia. Mi fermo su quell'aggettivo, l'ultimo: è giovane una Chiesa così; la giovinezza di seminare speranza. Questa è una Chiesa profetica, che con la sua presenza dice agli smarriti di cuore e agli scartati del mondo: "Coraggio, il Signore è vicino, anche per te c'è un'estate che spunta nel cuore dell'inverno. Anche dal tuo dolore può risorgere speranza". Fratelli e sorelle, portiamo questo sguardo di speranza nel mondo. Portiamolo con tenerezza ai poveri, con vicinanza, con compassione, senza giudicarli – noi saremo giudicati –. Perché lì, presso di loro, presso i poveri c'è Gesù; perché lì, *in loro*, c'è Gesù, che ci attende.

<sup>6</sup> Cfr Rm 12, 21.

 $<sup>^7</sup>$  Cfr Lc 4, 18.

## $\Pi$

In memoria recolenda dioecesana XXXVI Diei Mundialis Iuvenum de argumento: «Surge! Te testem reddo huius rei quam vidisti» (cfr Act 26, 16).\*

Due immagini, tratte dalla Parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci aiutano ad accostarci a Gesù Re dell'Universo. La prima, tratta dall'Apocalisse di san Giovanni e anticipata dal profeta Daniele nella prima Lettura, è descritta dalle parole: «Viene con le nubi». Si riferisce alla venuta gloriosa di Gesù come Signore e fine della storia. La seconda immagine è quella del Vangelo: Cristo che sta davanti a Pilato e gli dice: «Io sono re». Ci fa bene, cari giovani, fermarci a contemplare queste immagini di Gesù, mentre iniziamo il cammino verso la Giornata Mondiale del 2023 a Lisbona.

Soffermiamoci allora sulla prima: Gesù che viene con le nubi. È un'immagine che parla della venuta di Cristo nella gloria alla fine dei tempi: ci fa capire che l'ultima parola sulla nostra esistenza sarà di Gesù, non la nostra! Egli – dice ancora la Scrittura – è Colui che «cavalca le nubi» e nei cieli manifesta la sua potenza: è cioè il Signore, il Signore che viene dall'alto e non tramonta mai, è Colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna incrollabile fiducia. È il Signore. Questa profezia di speranza illumina le nostre notti. Ci dice che Dio viene, che Dio è presente, che Dio è all'opera e che Dio volge la storia verso di Lui, verso il bene. Viene "con le nubi" per rassicurarci, come a dire: "Non vi lascio soli quando la vostra vita è avvolta da nubi oscure. Io sono sempre con voi. Vengo per rischiarare e far risplendere il sereno".

Il profeta Daniele, però, specifica di aver visto il Signore venire con le nubi «guardando nelle visioni notturne».<sup>5</sup> Nelle visioni notturne: cioè Dio viene nella notte, tra le nubi spesso tenebrose che si addensano sulla nostra vita. Ognuno di noi conosce questi momenti. C'è bisogno di riconoscerlo, di guardare oltre la notte, di alzare lo sguardo per vederlo in mezzo alle oscurità.

<sup>\*</sup> Die 21 Novembris 2021, in sollemnitate D.N.I.C. Universorum Regis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ap 1, 7; Dn 7, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gv 18, 37.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sal 68. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr *ibid*., v. 34-35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dn 7, 13.

Cari giovani, guardare nelle visioni notturne! Cosa vuol dire questo? Avere occhi luminosi anche dentro le tenebre, non smettere di cercare la luce in mezzo alle oscurità che tante volte portiamo nel cuore e vediamo attorno a noi. Alzare lo sguardo da terra, verso l'alto, non per fuggire, ma per vincere la tentazione di rimanere stesi sui pavimenti delle nostre paure. Questo è il pericolo: che ci reggano le nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a piangerei addosso. Alza lo squardo, àlzati! Questo è l'invito: alza lo squardo, àlzati! È l'invito che il Signore ci rivolge, e al quale ho voluto fare eco nel Messaggio dedicato a voi giovani per accompagnare questo anno di cammino. È il compito più arduo, ma è il compito affascinante che vi è consegnato: stare in piedi mentre tutto sembra andare a rotoli; essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni notturne; essere costruttori in mezzo alle macerie - ce ne sono tante in questo mondo di oggi, tante! -; essere capaci di sognare. E questo per me è la chiave: un giovane che non è capace di sognare, poveretto, è diventato vecchio prima del tempo! Essere capaci di sognare, perché questo fa chi sogna: non si lascia assorbire dalla notte ma accende una fiamma, accende una luce di speranza che annuncia il domani. Sognate, siate svelti e guardate al futuro con coraggio.

Vorrei dirvi questo: noi, noi tutti, vi siamo grati quando sognate. "Ma davvero? I giovani quando sognano a volte fanno chiasso...". Fate chiasso, perché il vostro chiasso è il frutto dei vostri sogni. Vuol dire che non volete vivere nella notte, quando fate di Gesù il sogno della vostra vita e lo abbracciate con gioia, con un entusiasmo contagioso che ci fa bene! Grazie, grazie, quando siete capaci di portare avanti i sogni con coraggio, per quando non smettete di credere nella luce anche dentro le notti della vita, per quando vi impegnate con passione per rendere più bello e umano il nostro mondo. Grazie per quando coltivate il sogno della fraternità, per quando avete a cuore le ferite del creato, lottate per la dignità dei più deboli e diffondete lo spirito della solidarietà e della condivisione. E soprattutto grazie perché in un mondo che, appiattito sui guadagni del presente, tende a soffocare i grandi ideali, non perdete in questo mondo la capacità di sognare! Non vivere o addormentati o anestetizzati. No: sognare vivi. Questo aiuta noi adulti e la Chiesa. Sì, abbiamo bisogno anche come Chiesa di sognare, abbiamo bisogno dell'entusiasmo, abbiamo bisogno dell'ardore dei giovani per essere testimoni di Dio che è sempre giovane!

E vorrei dirvi un'altra cosa: tanti vostri sogni corrispondono a quelli del Vangelo. La fraternità, la solidarietà, la giustizia, la pace: sono gli stessi sogni di Gesù per l'umanità. Non abbiate paura di aprirvi all'incontro con Lui: Egli ama i vostri sogni e vi aiuta a realizzarli. Il Cardinale Martini diceva che alla Chiesa e alla società servono «sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo». È Sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo. È bello! Vi auguro di essere tra questi sognatori!

Ed ora veniamo alla seconda immagine, a Gesù che dice a Pilato: "Io sono re". Colpiscono la sua determinazione, il suo coraggio, la sua suprema libertà. È stato arrestato, viene portato nel pretorio, è interrogato da chi può condannarlo a morte. E in una circostanza del genere, avrebbe potuto lasciar prevalere un naturale diritto a difendersi, magari cercando di "aggiustare le cose", trovando un compromesso. E invece Gesù non nasconde la propria identità, non camuffa le sue intenzioni, non approfitta di uno spiraglio di salvezza che pure Pilato lasciava aperto. No, non approfitta. Con il coraggio della verità risponde: "Io sono re". Si prende la responsabilità della sua vita: sono venuto per una missione e vado fino in fondo per testimoniare il Regno del Padre. Dice: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità». Gesù è così. È venuto senza doppiezze, per proclamare con la vita che il suo Regno è diverso da quelli del mondo, che Dio non regna per aumentare il suo potere e schiacciare gli altri; non regna con gli eserciti e con la forza. Il suo è il Regno dell'amore: "io sono re", ma di questo regno dell'amore; "io sono re" del regno di chi dona la propria vita per la salvezza degli altri.

Cari giovani, attira la libertà di Gesù! Lasciamo che ci vibri dentro, che ci scuota, che susciti in noi il coraggio della verità. E noi possiamo chiederci: se fossi qui, ora, al posto di Pilato davanti a Gesù, a guardarlo negli occhi, di che cosa mi vergognerei? Davanti alla verità di Gesù, alla verità che è Gesù, quali sono le mie falsità che non stanno in piedi, le mie doppiezze che a Lui non piacciono? Ognuno di noi ne ha. Cercarle, cercarle. Tutti ne abbiamo di queste doppiezze, di questi compromessi, di questo "aggiustare le cose" perché la croce si allontani. Ci serve metterci davanti

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, p. 61.

 $<sup>^{7}</sup>$  Gv 18, 37.

a Gesù per fare la verità in noi. Ci serve adorarlo per essere liberi dentro, per fare luce sulla vita e non lasciarci ingannare dalle mode del momento, dai fuochi d'artificio del consumismo che abbaglia e paralizza. Amici, non siamo qui per farci incantare dalle sirene del mondo, ma per prendere in mano la nostra vita, per "mordere la vita", per viverla pienamente!

Così, nella libertà di Gesù troviamo anche il coraggio di andare controcorrente. E questa è una parola che vorrei sottolineare: andare controcorrente, avere il coraggio di andare controcorrente; non contro qualcuno - che è la tentazione di ogni giorno -, come fanno i vittimisti e i complottisti, che caricano la colpa sempre sugli altri; no, contro la corrente malsana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che tante volte cerca delle cordate per sopravvivere, no, non questo. Andare controcorrente per metterci nella scia di Gesù. Egli ci insegna ad andare contro il male con la sola forza mite e umile del bene. Senza scorciatoie, senza falsità, senza doppiezze. Il nostro mondo, ferito da tanti mali, non ha bisogno di altri compromessi ambigui, di gente che va di qua e di là come le onde del mare - dove li porta il vento, dove li portano i propri interessi -, di chi sta un po' a destra e un po' a sinistra dopo aver fiutato che cosa conviene. Gli "equilibristi". Un cristiano che va così, sembra essere più equilibrista che cristiano. Gli equilibristi che cercano sempre una strada per non sporcarsi le mani, per non compromettere la vita, per non giocarsi sul serio. Per favore, abbiate paura di essere giovani equilibristi. Siate liberi, siate autentici, siate coscienza critica della società. Non avere paura di criticare! Noi abbiamo bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno criticando, per esempio, contro l'inquinamento ambientale. Abbiamo bisogno di questo! Siate liberi nelle critiche. Abbiate la passione della verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava delle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù per la giustizia, per l'amore e la pace! Cari giovani, vi auguro che ciascuno di voi possa sentire la gioia di dire: "Con Gesù anch'io sono re". Sono re: sono un segno vivente dell'amore di Dio, della sua compassione e della sua tenerezza. Sono un sognatore abbagliato dalla luce del Vangelo e guardo con speranza nelle visioni notturne. E quando cado, ritrovo in Gesù il coraggio di lottare e sperare, il coraggio di tornare a sognare. Ad ogni età della vita.

## **ALLOCUTIONES**

T

Ad participes Congressus «Itali in Europa et missio christiana» ab Opere fundato Migrantes Conferentiae Episcopalis Italicae provecti.\*

Cari fratelli e sorelle,

vi do il benvenuto e ringrazio il Card. Bassetti per le sue parole di saluto e di introduzione. Saluto il Segretario Generale della CEI, il Presidente della Fondazione Migrantes con il Direttore e i collaboratori, e rivolgo un grato saluto a tutti voi, sacerdoti e collaboratori pastorali, che siete al servizio delle comunità e delle missioni di lingua italiana in Europa.

Il tema che guida i lavori del vostro incontro è «Gli italiani in Europa e la missione cristiana». Vedo in questo, da una parte, la sollecitudine pastorale che spinge sempre a conoscere la realtà, in questo caso la mobilità italiana; e, dall'altra, il desiderio missionario che questa possa essere fermento, lievito di nuova evangelizzazione in Europa. In questo quadro, vorrei condividere tre riflessioni che spero possano aiutarvi nel presente e nel futuro.

La prima riguarda la mobilità, la migrazione. Spesso vediamo i migranti solo come "altri" da noi, come estranei. In realtà, anche leggendo i dati del fenomeno, scopriamo che i migranti sono una parte rilevante del "noi", oltre che, nel caso degli emigranti italiani, delle persone a noi prossime: le nostre famiglie, i nostri giovani studenti, laureati, disoccupati, i nostri imprenditori. La migrazione italiana rivela – come scriveva il grande Vescovo Geremia Bonomelli, fondatore dell'Opera di assistenza degli emigranti in Europa e in Medio Oriente – un'"Italia figlia", in cammino in Europa, soprattutto, e nel mondo. È una realtà che sento particolarmente vicina, in quanto anche la mia famiglia è emigrata in Argentina. Il "noi", dunque, per leggere la mobilità.

La seconda riflessione interessa l'*Europa*. La lettura dell'emigrazione italiana nel Continente europeo ci deve rendere sempre più consapevoli che

<sup>\*</sup> Die 11 Novembris 2021.

l'Europa è una casa comune. Anche la Chiesa in Europa non può non considerare i milioni di emigranti italiani e di altri Paesi che stanno rinnovando il volto delle città, dei Paesi. E, allo stesso tempo, stanno alimentando «il sogno di un'Europa unita, capace di riconoscere radici comuni e di gioire per la diversità che la abita». È un bel mosaico, che non va sfregiato o corrotto con i pregiudizi o con quell'odio velato di perbenismo. L'Europa è chiamata a rivitalizzare nell'oggi la sua vocazione alla solidarietà nella sussidiarietà.

La terza riflessione riguarda la testimonianza di fede delle comunità di emigrati italiani in Paesi europei. Grazie alla loro radicata religiosità popolare hanno comunicato la gioia del Vangelo, hanno reso visibile la bellezza di essere comunità aperte e accoglienti, hanno condiviso i percorsi delle comunità cristiane locali. Uno stile di comunione e di missione ha caratterizzato la loro storia, e spero che potrà disegnare anche il loro futuro. Si tratta di un bellissimo filo che ci lega alla memoria delle nostre famiglie. Come non pensare ai nostri nonni emigrati e alla loro capacità di essere generativi anche sul piano della vita cristiana? È un'eredità da custodire e curare, trovando le vie che permettano di rivitalizzare l'annuncio e la testimonianza di fede. E questo dipende molto dal dialogo tra le generazioni: specialmente tra i nonni e i nipoti. Questo è molto importante, lo sottolineo: nonni e nipoti. Infatti, i giovani italiani che oggi si muovono in Europa sono molto diversi, sul piano della fede, dai loro nonni, eppure in genere sono molto legati ad essi. Ed è decisivo che rimangano attaccati alle radici: proprio nel momento in cui si trovano a vivere in altri contesti europei, è preziosa la linfa che attingono dalle radici, dai nonni, una linfa di valori umani e spirituali. Allora, se c'è questo dialogo tra le generazioni, tra i nonni e i nipoti, davvero «le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci [...], particolarmente nel momento in cui pensiamo alla nuova evangelizzazione».<sup>2</sup>

Alla luce dell'esperienza latinoamericana, ho potuto affermare che «gli immigrati, se li si aiuta a integrarsi, sono una benedizione, una ricchezza e un nuovo dono che invita una società a crescere ». Accogliere, accompagnare, promuovere e integrare, i quattro passi. Se non arriviamo all'integrazione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enc. Fratelli tutti, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 126.

 $<sup>^{3}\,</sup>$  Enc. Fratelli tutti, 135.

possono esserci problemi, e gravi. A me sempre viene in mente la tragedia di Zaventem: coloro che hanno fatto questo erano belgi, ma figli di migranti non integrati, ghettizzati. Accogliere, accompagnare, promuovere e integrare. Lo stesso si può dire anche per l'Europa. Gli emigranti sono una benedizione anche per e nelle nostre Chiese in Europa. Se integrati, possono aiutare a far respirare l'aria di una diversità che rigenera l'unità; possono alimentare il volto della cattolicità; possono testimoniare l'apostolicità della Chiesa; possono generare storie di santità. Non dimentichiamo, ad esempio, che Santa Francesca Saverio Cabrini, suora lombarda emigrante tra gli emigranti, è stata la prima santa cittadina degli Stati Uniti d'America. Nello stesso tempo, le migrazioni hanno accompagnato e possono sostenere, con l'incontro, la relazione e l'amicizia, il cammino ecumenico nei diversi Paesi europei dove i fedeli appartengono in maggioranza a comunità riformate o ortodosse.

In questo senso, constato con piacere che il percorso sinodale delle Chiese in Italia, anche grazie al lavoro pastorale della Fondazione Migrantes, si propone di considerare le persone migranti come una risorsa importante per il rinnovamento e la missione delle Chiese in Europa. Soprattutto il mondo giovanile in emigrazione, spesso disorientato e solo, dovrà vedere una Chiesa con i suoi Pastori attenta, che cammina con loro e tra loro.

Il Beato Vescovo Giovanni Battista Scalabrini, la cui azione tra i migranti ha alimentato la missione delle Chiese in Italia, e Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti, guidino e proteggano il vostro cammino nelle Chiese in Europa per un nuovo, gioioso e profetico annuncio del Vangelo.

Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio per quello che fate. Vi incoraggio a proseguire nel vostro impegno e a pensare con creatività a una missione che guardi al futuro delle nostre comunità, perché siano sempre più radicate nel Vangelo, fraterne e accoglienti. Vi benedico e vi accompagno. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

## $\Pi$

## Conventio precis et testificationis in Die Mundiali Pauperum Assisii.\*

## Discorso del Santo Padre alle Clarisse del Protomonastero di Assisi

Fanno sempre festa: è una vera Clarissa, questa... Sempre. Perché Sant'A-gostino diceva su questo che bisogna essere sempre attenti. Diceva: "Ho paura che il Signore passi e che io non me ne accorga, che sta passando". Questa attenzione dello Spirito, e anche voi, della sposa che sempre attende che passi il Signore. È bello questo, stare attenti. L'anima attenta, non l'anima dispersa dappertutto, no, attenta, aspettando il Signore. A me piace quando trovo le contemplative che sono attente.

E per essere attente, bisogna avere in pace tre cose.

Avere in pace la testa. Perché alle volte, sai, la testa gira... Sempre ci sono persone, anch'io, tutti, con la tentazione di stare dappertutto, guardare... Da bambino, ricordo che nel quartiere c'era una signora che la chiamavano – non so se la traduzione è così – la "finestrona", perché dietro la grata della finestra, stava tutta la giornata a guardare quello che succedeva. No, quell'attenzione non serve, perché è dispersa in quello che succede. Ma l'attenzione della mente che è pulita, è attenta a quello che succede, perché pensa bene. Per esempio, una mente che pensa bene è una mente che non perde tempo nei pensieri per chiacchierare delle altre. Pensa bene della gente. Per pensare male c'è già il diavolo, no?, lui da solo è sufficiente. La mente serena.

Seconda cosa, per stare attenti al Signore, *il cuore* sereno. Sempre riprendere l'inizio della vocazione: perché sono stato chiamato io? Per fare carriera? Per arrivare a quel posto, a quell'altro? No. Per amare e per lasciarmi amare. E sempre tornare a quell'inizio della vocazione. Ognuno di noi ha nel cuore l'inizio della vocazione. Tornare con la memoria, e così sistemare il cuore con quello che il cuore sentiva in quel momento. La gioia di seguire Gesù, di accompagnarlo.

E poi, la serenità delle mani. È vero che per pregare dovete stare così [fa il gesto delle mani giunte]; ma le mani devono anche muoversi per lavorare. Per dire: un consacrato, una consacrata che non lavora, che non mangi. Questo lo dice Paolo in una Lettera ai Tessalonicesi: chi non lavora, che non mangi.

Mente, cuore e mani, sempre facendo quello che devono fare, e non facendo altre cose.

<sup>\*</sup> Die 12 Novembris 2021.

E così, io direi, c'è l'equilibrio del consacrato, della consacrata, delle suore. È un equilibrio passionale, non è un equilibrio freddo: è pieno di amore e di passione. Ed è facile accorgersi quando passa il Signore, e non lasciarlo passare senza ascoltare cosa vuole dire. Il vostro lavoro è questo. Portate sulle spalle i problemi della Chiesa, i dolori della Chiesa e anche – oserei dire – i peccati della Chiesa, i peccati nostri, dei vescovi, siamo vescovi peccatori, tutti; i peccati dei preti; i peccati delle anime consacrate... E portarle davanti al Signore: "Sono peccatori, ma lascia perdere, perdonali", sempre con l'intercessione per la Chiesa.

Il pericolo non è essere peccatori. Se io adesso domandassi: "Chi di voi non è peccatrice?", nessuna parlerebbe. Lo diciamo: siamo tutti peccatori. Il pericolo è che il peccato diventi abituale, come un atteggiamento normale; perché quando il peccato, un atteggiamento peccaminoso diventa così, non è più peccato, diventa corruzione. E il corrotto è incapace di chiedere perdono, è incapace di accorgersi che ha sbagliato. La via della corruzione ha soltanto un biglietto di andata, difficilmente di ritorno. Invece, la vita dei peccatori sente il bisogno di chiedere perdono. Mai perdere questo sentimento di bisogno di chiedere perdono, sempre.

Cosa significa questo? Che siamo peccatori, che non siamo corrotti. Se uno a un certo punto dice: "No, io non sento di dover chiedere perdono", attento: stai andando sulla strada della corruzione. Chiedere che la Chiesa non sia corrotta, perché la corruzione della Chiesa è brutta! È di "alta qualità": i preti, i vescovi, le suore corrotti sono di altissima qualità! Pensiamo a quelle suore gianseniste, per esempio, di Port Royal: erano purissime come angeli, ma dicevano che erano superbe come diavoli. È la corruzione di altissima qualità, la corruzione della gente buona. C'è un detto che dice: "Corruptio optimi pessima", cioè la corruzione di chi è più buono è pessima, è la peggiore. Sempre con l'umiltà di sentirsi peccatori, perché il Signore perdona sempre, guarda dall'altra parte. Perdona tutto.

Mi diceva un confessore, che era a Buenos Aires, 92 anni – ancora continua a confessare, a 94, ha sempre la coda al confessionale, è un Cappuccino, ha la coda di gente, la coda di uomini, donne, bambini, ragazzi, operai, preti, vescovi, suore, tutto, tutto il gregge del popolo di Dio va a confessarsi da lui perché è un buon confessore... – Un giorno è venuto in episcopio, ancora non era tanto vecchio, avrà avuto 84 anni, è venuto da me e mi disse: "Sai – mi dava del tu, questo dava del tu a tutti – sai, c'è un problema..." – "Dimmi, dimmi" – "È che a volte mi sento male perché perdono troppo... E sento qualcosa dentro...". Era un uomo di alta preghiera, di alta contemplazione.

"E dimmi, che cosa fai, Luigi, quando ti senti così?" – "Eh, vado in cappella e prego, e dico: 'Signore, perdonami, perché ho perdonato troppo'" – "Ma tu sei di manica larga?" – "No, no, io dico le cose serie, ma perdono perché mi viene da perdonare". Una volta gli dissi, non in quel momento, in precedenza: "Ma qualche volta tu ti ricordi di non aver perdonato?" – "No, non lo ricordo". Bel confessore, questo, no? "E cosa fai?" – "Vado in cappella, guardo il tabernacolo: 'Signore, perdonami, ho perdonato troppo!'. Ma a un certo punto gli dico: 'Ma stai attento: perché sei stato tu a darmi il cattivo esempio!'". Dio perdona tutto. Soltanto chiede la nostra umiltà di chiedere perdono. Per questo è importante non perdere questa abitudine di chiedere perdono, che è una virtù. Invece, il corrotto la perde. Peccatori sì, corrotti no!

Io mi chiedevo: ma la Madonna, qualche volta ha chiesto perdono? L'Immacolata... È una domanda teologica, da fare alle suore... Ma io non credo che la Madonna sempre sia stata "sopra se stessa": per le piccole cose, in cui lei credeva di avere sbagliato, sicuramente chiedeva scusa al Signore, benché non fossero oggettive, ma era così. Per esempio, penso a quel viaggio da Gerusalemme, dove il ragazzo era scappato ed era rimasto lì: ma quante volte avrà chiesto perdono! "Avrei dovuto essere più vicina...". Nella vita ci sono queste cose, no? Perché dico questo, questa domanda? Perché anche il più perfetto deve avere il cuore aperto a chiedere perdono, sempre. È la cosa più bella, essere perdonato.

Ieri pomeriggio sono stato con un gruppo di giovani che lavora nella predicazione del Vangelo ai giovani di oggi. Anche giovani artisti, quelli delle bande che fanno queste cose nuove, soprattutto negli Stati Uniti, Hollywood, quella zona. Mi hanno fatto vedere - dei pezzi - con questi giovani di cui alcuni dicono di non credere neppure nel proprio naso... Hanno fatto la parabola del figlio prodigo: tutta la storia di un ragazzo moderno, attuale, che spreca i soldi del papà, che entra in tutti i vizi e poi alla fine, parlando con un amico, gli dice: "Io non sono felice, sono triste, perché mi manca papà, mi manca papà. Ho fatto tutte queste sporcizie e ho preso una strada brutta che non mi aiuta... Ma non oso tornare a casa perché ho paura che mio papà mi rifiuti o mi bastoni o mi insulti... non me la sento". E quello gli dice: "Ma non hai un amico che vada a sondare un po' il papà: 'Cosa succederebbe se tuo figlio tornasse?'" - "No, non ho più nessuno" - "Ma, se vuoi, posso andare io, e gli dirò che ti dia un segno" - "Ma quale segno?". E parlano di questo. E alla fine dice: "Io ci vado, parlo al tuo papà, gli dico che tu hai questo desiderio di chiedere perdono e tornare, ma non sai se sarai ben ricevuto, e che se lui ti riceverà

bene, che metta un fazzoletto bianco sul terrazzo, che si veda bene". È il figlio incominciò il cammino, e quando fu vicino alla casa, la vide: vide la casa *piena* di fazzoletti bianchi! Ossia le nostre mani non sono sufficienti per ricevere tutto quello che Lui ci dà, anche quando siamo peccatori e gli chiediamo perdono. È l'abbondanza di nostro Padre è così: ci aspetta con la casa vestita di tanti fazzoletti bianchi. È più generoso!

Ricordo, tornando sul perdono – a me piace parlare del perdono, perché è una cosa positiva: più del peccato, il perdono – quando Pietro domanda al Signore: "Ma quante volte devo perdonare? Sette volte va bene?" – "Settanta volte sette", cioè sempre. Anzi, quando ci insegna il Padre Nostro, perdonare gli altri è condizione per essere perdonati. Voi, in capitolo, per esempio – succederà, non credo qui, ma pensiamo a un altro convento – una di voi è arrabbiata, ha la faccia un po' d'aceto, diciamo così, "perché mi sono arrabbiata con quell'altra, ma che sia lei a chiedermi perdono perché è stata lei...". Le piccole cose della comunità, tutti le conosciamo, anch'io sono stato in comunità e so com'è la comunità. Anche nella Curia succedono queste cose... Ma fai il primo passo! Fai un sorriso, soltanto un sorriso! È un bel giorno...

Non so se ne ho parlato, l'altra volta: Teresina. Quando doveva uscire dal coro, prima della cena, dieci minuti prima, per portare la madre San Pietro al refettorio perché la poveretta zoppicava dappertutto; era un po' impaziente, e se la Teresina la toccava diceva: "Non mi toccare! Se mi tocchi è peccato!". Alcune volte succede, questa amarezza. E cosa faceva, Teresina? Un sorriso, sempre. La portava, la faceva sedere, le tagliava il pane, tutto, così quando arrivavano le altre suore era tutto pronto per incominciare la cena. E una volta, era così forte la lamentela della madre San Pietro, e Teresina sentì la musica di un ballo [nella casa accanto al monastero] e disse: "C'è gente che sta ballando, gente lieta, gente che si diverte... Ma io non cambio questo per quello, per me questo è più bello". La bellezza della carità fraterna.

E questo vivere la carità è avere il cuore aperto, le mani aperte, la mente aperta per l'incontro con il Signore, perché non passi e io non me ne accorga.

Bueno. Qualcuna forse sta pensando: "Quando finirà, questo prete... è la predica di Quaresima?". Io vi ringrazio. Pensate alla Chiesa. Pensate agli anziani, ai nonni, che tante volte sono "materiale di scarto": non li vogliono avere in famiglia perché sono molesti e li mettono in qualche posto... Pensate alle famiglie, come devono lavorare papà e mamma, tante volte, per arrivare a fine mese, per avere da mangiare. Pregate per le famiglie perché sappiano educare bene i figli. Pensate ai bambini, ai giovani e alle tante minacce della mondanità che fa tanto male. E pregate per la Chiesa.

Pensate alle suore, alle donne consacrate come voi, a quelle che devono lavorare nelle scuole, negli ospedali. Pensate ai preti. Teresina è entrata al Carmelo per pregare per i preti: noi abbiamo bisogno, abbiamo bisogno. Pregate perché sappiamo essere pastori e non capi di ufficio: che i preti siano vescovi, sacerdoti, abbiano questa pastoralità, essere pastori.

Non mi viene di dire altro. Credo che la predica di Quaresima sia stata lunga! Vi ringrazio tanto.

## Discorso del Santo Padre nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Vi ringrazio per avere accolto il mio invito – io sono stato l'invitato! – a celebrare qui ad Assisi, la città di San Francesco, la quinta Giornata Mondiale dei Poveri, che ricorre dopodomani. È un'idea che è nata da voi, è cresciuta e siamo arrivati già alla quinta. Assisi non è una città come le altre: Assisi porta impresso il volto di San Francesco. Pensare che tra queste strade lui ha vissuto la sua giovinezza inquieta, ha ricevuto la chiamata a vivere il Vangelo alla lettera, è per noi una lezione fondamentale. Certo, per alcuni versi la sua santità ci fa rabbrividire, perché sembra impossibile poterlo imitare. Ma poi, nel momento in cui ricordiamo alcuni momenti della sua vita, quei "fioretti" che sono stati raccolti per mostrare la bellezza della sua vocazione, ci sentiamo attratti da questa semplicità di cuore e semplicità di vita: è l'attrazione stessa di Cristo, del Vangelo. Sono fatti di vita che valgono più delle prediche.

Mi piace ricordarne uno, che esprime bene la personalità del Poverello.¹ Lui e fra Masseo si erano messi in viaggio per raggiungere la Francia, ma non avevano portato con sé provviste. A un certo punto dovettero cominciare a chiedere la carità. Francesco andò da una parte e fra Masseo da un'altra. Ma, come raccontano i Fioretti, Francesco era piccolo di statura e chi non lo conosceva lo riteneva un "barbone"; invece fra Masseo "era un uomo grande e bello". Fu così che San Francesco riuscì a stento a raccogliere qualche pezzo di pane raffermo e duro, mentre fra Masseo raccolse dei bei pezzi di pane buono.

Quando i due si ritrovarono si sedettero per terra e su una pietra misero quanto avevano raccolto. Vedendo i pezzi di pane raccolti dal frate, Francesco disse: "Fra Masseo, noi non siamo degni di questo grande tesoro". Il frate, meravigliato, rispose: "Padre Francesco, come si può parlare di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Fioretti, cap. 13: Fonti Francescane, 1841-1842.

tesoro dove c'è così tanta povertà e mancano anche le cose necessarie?". Francesco rispose: "È proprio questo che io reputo un gran tesoro, perché non c'è nulla, ma quello che abbiamo è donato dalla Provvidenza che ci ha dato questo pane". Ecco l'insegnamento che ci dà San Francesco: saperci accontentare di quel poco che abbiamo e dividerlo con gli altri.

Siamo qui alla Porziuncola, una delle chiesette che San Francesco pensava di restaurare, dopo che Gesù che gli aveva chiesto di "riparare la sua casa". Allora mai avrebbe pensato che il Signore gli chiedesse di dare la sua vita per rinnovare non la chiesa fatta di pietre, ma quella di persone, di uomini e donne che sono le pietre vive della Chiesa. E se noi siamo qui oggi è proprio per imparare da ciò che ha fatto San Francesco. A lui piaceva stare a lungo in questa chiesetta a pregare. Si raccoglieva qui in silenzio e si metteva in ascolto del Signore, di quello che Dio voleva da lui. Anche noi siamo venuti qui per questo: vogliamo chiedere al Signore che ascolti il nostro grido, che ascolti il nostro grido!, e venga in nostro aiuto. Non dimentichiamo che la prima emarginazione di cui i poveri soffrono è quella spirituale. Ad esempio, tante persone e tanti giovani trovano un po' di tempo per aiutare i poveri e portano loro cibo e bevande calde. Questo è molto buono e ringrazio Dio della loro generosità. Ma soprattutto mi rallegra quando sento che questi volontari si fermano un po' a parlare con le persone, e a volte pregano insieme a loro... Ecco, anche il nostro trovarci qui, alla Porziuncola, ci ricorda la compagnia del Signore, che Lui non ci lascia mai soli, ci accompagna sempre in ogni momento della nostra vita. Il Signore oggi è con noi. Ci accompagna, nell'ascolto, nella preghiera e nelle testimonianze date: è Lui, con noi.

C'è un altro fatto importante: qui alla Porziuncola San Francesco ha accolto Santa Chiara, i primi frati, e tanti poveri che venivano da lui. Con semplicità li riceveva come fratelli e sorelle, condividendo con loro ogni cosa. Ecco l'espressione più evangelica che siamo chiamati a fare nostra: l'accoglienza. Accogliere significa aprire la porta, la porta della casa e la porta del cuore, e permettere a chi bussa di entrare. E che possa sentirsi a suo agio, non in soggezione, no, a suo agio, libero. Dove c'è un vero senso di fraternità, lì si vive anche l'esperienza sincera dell'accoglienza. Dove invece c'è la paura dell'altro, il disprezzo della sua vita, allora nasce il rifiuto o, peggio, l'indifferenza: quel guardare da un'altra parte. L'accoglienza genera il senso di comunità; il rifiuto al contrario chiude nel proprio egoismo. Madre Teresa, che aveva fatto della sua vita un servizio all'accoglienza, amava dire: "Qual è l'accoglienza migliore? Il sorriso". Il sorriso. Condividere un sorriso con chi è nel bisogno fa bene a tutt'e due, a me e all'altro. Il sorriso come

espressione di simpatia, di tenerezza. E poi il sorriso ti coinvolge, e tu non potrai allontanarti dalla persona alla quale hai fatto un sorriso.

Vi ringrazio, perché siete venuti qui da tanti Paesi diversi per vivere questa esperienza di incontro e di fede. Vorrei ringraziare Dio che ha dato questa idea della Giornata dei Poveri. Un'idea nata in modo un po' strano, in una sagrestia. Io stavo per celebrare la Messa e uno di voi - si chiama Étienne – lo conoscete? È un enfant terrible – Étienne mi ha dato il suggerimento: "Facciamo la Giornata dei poveri". Io sono uscito e sentivo che lo Spirito Santo, dentro, mi diceva di farla. Così è incominciato: dal coraggio di uno di voi che ha il coraggio di portare avanti le cose. Lo ringrazio per il suo lavoro in questi anni e il lavoro di tanti che lo accompagnano. E vorrei ringraziare, mi scusi, Eminenza, per la sua presenza il Cardinale [Barbarin]: lui è fra i poveri, anche lui ha subito con dignità l'esperienza della povertà, dell'abbandono, della sfiducia. E lui si è difeso con il silenzio e la preghiera. Grazie, Cardinale Barbarin, per la Sua testimonianza che edifica la Chiesa. Dicevo che siamo venuti per incontrarci: questa è la prima cosa, cioè andare uno verso l'altro con il cuore aperto e la mano tesa. Sappiamo che ognuno di noi ha bisogno dell'altro, e che anche la debolezza, se vissuta insieme, può diventare una forza che migliora il mondo. Spesso la presenza dei poveri è vista con fastidio e sopportata; a volte si sente dire che i responsabili della povertà sono i poveri: un insulto in più! Pur di non compiere un serio esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune leggi e provvedimenti economici, un esame di coscienza sull'ipocrisia di chi vuole arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli.

È tempo invece che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tempo le loro richieste sono rimaste inascoltate. È tempo che si aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie vivono. È tempo di rimboccarsi le maniche per restituire dignità creando posti di lavoro. È tempo che si torni a scandalizzarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violenza. È tempo che cessino le violenze sulle donne e queste siano rispettate e non trattate come merce di scambio. È tempo che si spezzi il cerchio dell'indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza dell'incontro e del dialogo. È tempo di incontrarsi. È il momento dell'incontro. Se l'umanità, se noi uomini e donne non impariamo a incontrarci, andiamo verso una fine molto triste.

Ho ascoltato con attenzione le vostre testimonianze, e vi dico grazie per tutto quello che avete manifestato con *coraggio* e *sincerità*. Coraggio, perché le avete volute condividere con tutti noi, nonostante siano parte della vostra vita personale; sincerità, perché vi mostrate così come siete e aprite il vostro cuore con il desiderio di essere capiti. Ci sono alcune cose che mi sono piaciute particolarmente e che vorrei in qualche modo riprendere, per farle diventare ancora più mie e lasciarle depositare nel mio cuore. Ho colto, anzitutto, un grande senso di speranza. La vita non è stata sempre indulgente con voi, anzi, spesso vi ha mostrato un volto crudele. L'emarginazione, la sofferenza della malattia e della solitudine, la mancanza di tanti mezzi necessari non vi ha impedito di guardare con occhi carichi di gratitudine per le piccole cose che vi hanno permesso di resistere.

Resistere. Questa è la seconda impressione che ho ricevuto e che deriva proprio dalla speranza. Cosa vuol dire resistere? Avere la forza di andare avanti nonostante tutto, andare controcorrente. Resistere non è un'azione passiva, al contrario, richiede il coraggio di intraprendere un nuovo cammino sapendo che porterà frutto. Resistere vuol dire trovare dei motivi per non arrendersi davanti alle difficoltà, sapendo che non le viviamo da soli ma insieme, e che solo insieme le possiamo superare. Resistere ad ogni tentazione di lasciar perdere e cadere nella solitudine e nella tristezza. Resistere, aggrappandosi alla piccola o poca ricchezza che possiamo avere. Penso alla ragazza dell'Afghanistan, con la sua frase lapidaria: il mio corpo è qui, la mia anima è là. Resistere con la memoria, oggi. Penso alla mamma romena che ha parlato alla fine: dolori, speranza e non si vede l'uscita, ma la speranza forte nei figli che l'accompagnano e le ridanno la tenerezza che hanno ricevuto da lei.

Chiediamo al Signore che ci aiuti sempre a trovare la serenità e la gioia. Qui alla Porziuncola, San Francesco ci insegna la gioia che viene dal guardare a chi ci sta vicino come a un compagno di viaggio che ci capisce e ci sostiene, così come noi lo siamo per lui o per lei. Questo incontro apra il cuore di tutti noi a metterci a disposizione gli uni degli altri; aprire il cuore per rendere la nostra debolezza una forza che aiuta a continuare il cammino della vita, per trasformare la nostra povertà in ricchezza da condividere, e così migliorare il mondo.

La Giornata dei Poveri. Grazie ai poveri che aprono il cuore per darci la loro ricchezza e guarire il nostro cuore ferito. Grazie per questo coraggio. Grazie, Étienne, per essere stato docile all'ispirazione dello Spirito Santo. Grazie per questi anni di lavoro; e anche per la "testardaggine" di portare il Papa ad Assisi! Grazie! Grazie, Eminenza, per il Suo appoggio, per il Suo aiuto a questo movimento di Chiesa – diciamo "movimento" perché si muovono – e per la Sua testimonianza. E grazie a tutti. Vi porto nel mio cuore. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, perché io ho le mie povertà, e tante! Grazie.

## III

Ad participes Conferentiae Internationalis «Evellere laborem puerorum, aedificare futurum meliorem».\*

Eminenza, Illustri Signori e Signore, cari fratelli e sorelle!

Ho il piacere di rivolgere il benvenuto a tutti voi qui convenuti da più parti del mondo, malgrado le difficoltà dovute alla pandemia, per partecipare alla Conferenza Internazionale «Sradicare il lavoro minorile, costruire un futuro migliore», che si svolgerà questo pomeriggio presso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

La piaga dello sfruttamento lavorativo dei bambini, sulla quale quest'oggi vi trovate a riflettere insieme, è di particolare importanza per il presente e per il futuro della nostra umanità. Il modo in cui ci relazioniamo ai bambini, la misura in cui rispettiamo la loro innata dignità umana e i loro diritti fondamentali, esprimono quale tipo di adulti siamo e vogliamo essere e quale tipo di società vogliamo costruire.

Lascia allibiti e turbati il fatto che nelle economie contemporanee, le cui attività produttive si avvalgono delle innovazioni tecnologiche, tanto che si parla di "quarta rivoluzione industriale", persista in ogni parte del globo l'impiego dei bambini in attività lavorative. Questo pone a rischio la loro salute, il loro benessere psico-fisico e li priva del diritto all'istruzione e a vivere l'infanzia con gioia e serenità. La pandemia ha ulteriormente aggravato la situazione.

Il lavoro minorile non è da confondere con le piccole mansioni domestiche che i bambini, nel loro tempo libero e in base alla loro età, possono svolgere nell'ambito della vita familiare, per aiutare genitori, fratelli, nonni o altri membri della comunità. Queste attività sono in genere favorevoli al loro sviluppo, perché consentono di mettere alla prova le proprie capacità e di crescere in consapevolezza e responsabilità. Il lavoro minorile è tutt'altra cosa! È sfruttamento dei bambini nei processi produttivi dell'economia globalizzata a vantaggio di profitti e di guadagni altrui. È negazione del

<sup>\*</sup> Die 19 Novembris 2021.

diritto dei bambini alla salute, all'istruzione, a una crescita armoniosa, che comprenda anche la possibilità di giocare e sognare. Questo è tragico. Un bambino che non può sognare, che non può giocare, non può crescere. È derubare del futuro i bambini e dunque l'umanità stessa. È lesione della dignità umana.

La povertà estrema, la mancanza di lavoro e la conseguente disperazione nelle famiglie sono i fattori che espongono maggiormente i bambini allo sfruttamento lavorativo. Se vogliamo sradicare la piaga del lavoro minorile, dobbiamo lavorare insieme per debellare la povertà, per correggere le storture del sistema economico vigente, che accentra la ricchezza nelle mani di pochi. Dobbiamo incoraggiare gli Stati e gli attori del mondo imprenditoriale a creare opportunità di lavoro dignitoso con salari equi, che consentano di soddisfare le necessità delle famiglie senza che i figli siano costretti a lavorare. Dobbiamo unire i nostri sforzi per favorire in ogni Paese un'istruzione di qualità, gratuita per tutti, così come un sistema sanitario che sia accessibile a tutti indistintamente. Tutti gli attori sociali sono chiamati in causa per contrastare il lavoro minorile e le cause che lo determinano. La partecipazione a questa Conferenza di rappresentanti delle organizzazioni internazionali, della società civile, dell'imprenditoria e della Chiesa è un segno di grande speranza.

Esorto il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, a cui compete anche la promozione dello sviluppo dei bambini, a continuare in quest'opera di stimolo, di facilitazione e di coordinamento delle iniziative e degli sforzi già in atto a tutti i livelli nel contrasto al lavoro minorile.

E a voi, relatori e partecipanti a questo incontro, esprimo la mia riconoscenza: grazie perché mettete in comune le vostre competenze e il vostro impegno per questa causa che è una vera questione di civiltà. Vi incoraggio ad andare avanti su questa strada, senza scoraggiarvi per le inevitabili difficoltà, ma allargando sempre più la rete delle persone e delle organizzazioni coinvolte. Teniamo sempre presenti le parole di Gesù nel Vangelo: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me ». <sup>1</sup>

Affido voi, le vostre famiglie e il vostro lavoro alla materna intercessione di Maria Santissima, e di cuore vi benedico. Grazie.

#### **NUNTII**

Ι

## Ad participes IV Fori Lutetiae Parisiorum pro Pace (11-13 Novembris 2021).

Autorités distinguées, Mesdames et Messieurs!

A chacun d'entre vous réunis pour le 4<sup>ème</sup> Forum de Paris sur la Paix, j'adresse mon salut cordial. Je suis reconnaissant pour cette occasion de rencontre et de réflexion. J'espère qu'elle sera fructueuse et contribuera à promouvoir la paix, la bonne gouvernance et un avenir meilleur pour tous. Qu'elle nous aide à sortir meilleur de la pandémie de Covid-19.

En ce moment historique, la famille humaine est confrontée à un choix. La première possibilité est celle du soi-disant « retour à la normalité ». Mais la réalité que nous connaissions avant la pandémie était celle dans laquelle la richesse et la croissance économique étaient réservées à une minorité, alors que des millions de personnes étaient incapables de satisfaire aux besoins les plus élémentaires et de mener une vie digne ; un monde dans lequel notre Terre était saccagée par une exploitation myope des ressources, par la pollution, par le consumérisme « jetable » (cfr Enc. Laudato si', n. 22) et blessée par les guerres et les expérimentations d'armes de destruction massive. Le retour à la normale signifierait aussi un retour aux anciennes structures sociales inspirées par « l'autosuffisance, le nationalisme, le protectionnisme, l'individualisme et l'isolement » en excluant nos frères et sœurs les plus pauvres. Le Est-ce là un avenir que nous pouvons choisir ?

Dans ce monde globalisé mais déchiré, les décisions que nous prenons aujourd'hui pour sortir de la crise déterminent la «trajectoire» des générations à venir. Nous perdons souvent de vue que nous sommes une communauté mondiale et que «personne ne se sauve tout seul, qu'il n'est possible de se sauver qu'ensemble» (Enc. Fratelli tutti, n. 32). C'est pour cette raison que nous avons besoin d'une nouvelle issue ; nous devons travailler ensemble pour en sortir meilleurs qu'avant.<sup>2</sup>

 $<sup>^1</sup>$  Cfr Message vidéo à l'occasion de la 75e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies,  $25~{\rm septembre}~2020$  .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr Catéchèse "Guérir le monde" : 5. La solidarité et la vertu de la foi, 2 septembre 2020.

La première et la plus urgente question sur laquelle nous devons porter notre attention est qu'il ne peut y avoir de coopération pacificatrice sans un engagement collectif concret en faveur du désarmement intégral. Les dépenses militaires mondiales dépassent désormais le niveau enregistré à la fin de la «guerre froide» et augmentent systématiquement chaque année. Les classes dirigeantes et les gouvernements justifient en effet ce réarmement en évoquant l'idée abusive d'une dissuasion fondée sur l'équilibre des armements. Dans cette perspective, les États sont enclins à poursuivre leurs intérêts principalement sur la base de l'usage ou de la menace de la force. Ce système, cependant, ne garantit pas la construction ni le maintien de la paix. L'idée de dissuasion, en fait s'est avérée, dans de nombreux cas, trompeuse, conduisant à des tragédies humanitaires à grande échelle. Le Pape Jean XXIII avait déjà affirmé dans sa Lettre encyclique Pacem in terris : «À l'axiome qui veut que la paix résulte de l'équilibre des armements, on substitue le principe que la vraie paix ne peut s'édifier que dans la confiance mutuelle» (n. 113).

Il convient également de souligner qu'à la logique de dissuasion a été associée la logique du marché libéral selon laquelle les armements peuvent être considérés sur un pied d'égalité avec tous les autres produits manufacturés et donc, à ce titre, librement commercialisés dans le monde entier. Ce n'est donc pas un hasard si, pendant des années, nous avons assisté sans réserve d'aucune part à l'expansion du marché des armes à l'échelle mondiale.

La pandémie a été pour nous tous une révélation sur les limites et les lacunes de nos sociétés et de nos modes de vie. Pourtant, au milieu de cette réalité sombre, nous devons espérer, car l'espérance est «génératrice d'énergie, qui stimule l'intelligence et donne à la volonté tout son dynamisme». L'espérance nous invite à rêver en grand et à laisser place à l'imagination de nouvelles possibilités. L'espérance est audacieuse et encourage l'action fondée dans la conscience que la réalité peut être changée. Mon espoir est que la tradition chrétienne, en particulier la doctrine sociale de l'Église, ainsi que d'autres traditions religieuses, puissent contribuer à assurer à votre rencontre la ferme espérance que l'injustice et la violence ne sont pas inévitables, qu'elles ne sont pas notre destin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Benoît XVI, Discours aux Autorités, Cotonou-Benin, 19 novembre 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Catéchèse "Guérir le monde" : 9. Préparer l'avenir avec Jésus qui sauve et guérit, 30 septembre 2020.

Face aux conséquences de la grande tempête qui a bouleversé le monde, notre conscience nous appelle donc à une espérance responsable, c'est-à-dire, concrètement, ne pas suivre la voie facile du retour à une «normalité» marquée par l'injustice, mais à accepter le défi d'assumer la crise comme «une réelle occasion de conversion et de changement pour repenser notre mode de vie et nos systèmes économiques et sociaux». L'espérance responsable nous permet de repousser la tentation des solutions faciles et nous donne le courage d'avancer sur le chemin du bien commun, du soin des pauvres et de la maison commune.

Ne gâchons pas cette opportunité d'améliorer notre monde ; d'adopter des moyens résolument plus justes pour faire progresser et construire la paix. Animé par cette conviction, il est possible de générer des modèles économiques qui servent les besoins de tous tout en préservant les dons de la nature, ainsi que des politiques clairvoyants qui favorisent le développement intégral de la famille humaine.<sup>6</sup>

Mesdames et Messieurs, affrontons ensemble cette crise en essayant de guérir en profondeur les blessures de la famille humaine. Que cette parole que le prophète Jérémie adressa au peuple en temps de crise grave nous inspire : «Arrêtez-vous en chemin et voyez, interrogez les sentiers de toujours. Où donc est le chemin du bien ? Suivez-le, et trouvez pour vous-mêmes le repos » (Jr 6, 16).

Je vous souhaite un bon travail et invoque sur vous les bénédictions célestes.

Du Vatican, 30 octobre 2021

## **FRANÇOIS**

 $<sup>^5</sup>$  Cfr Message vidéo à l'occasion de la 75e Session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 25 septembre 2020.

 $<sup>^6</sup>$  Cfr ibid.

## $\Pi$

## In LXXV anniversaria memoria UNESCO.

# À Mme Audrey Azoulay Directrice Générale de l'UNESCO

C'est avec joie que je m'associe à la célébration du 75<sup>ème</sup> anniversaire de l'UNESCO. Ce n'est pas seulement l'occasion de faire mémoire de l'entrée en vigueur de la Constitution, mais surtout de réentendre le projet fondamental de «contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture, la collaboration entre Nations» (art. 1 de l'Acte constitutif de l'UNESCO). Il était naturel que l'Eglise catholique s'associe à ce grand projet, en raison du «lien organique et constitutif qui existe entre la religion en général et le christianisme en particulier, d'une part, et la culture, d'autre part» (Saint Jean-Paul II, Discours à l'UNESCO n. 9, 2 juin 1980). Je souhaite que cette collaboration permette de développer, non seulement le rapprochement des cultures, mais aussi une véritable «culture du rapprochement». Construire des ponts entre les hommes par l'éducation et la culture ne peut se faire que dans la prise en compte de la personne humaine dans son intégralité. Or, l'Eglise catholique rend témoignage à la vérité qu'elle a reçue sur l'homme, son origine, sa nature et sa destinée : elle affirme que chaque personne ne se définit pas d'abord par ce qu'elle possède, mais par ce qu'elle est, par la dignité que Dieu lui confère, par sa capacité de se dépasser elle-même et à grandir en humanité. En me réjouissant du travail déjà accompli, je forme le vœu que cette vénérable Institution continue à promouvoir et à soutenir une éducation et une culture qui prennent en compte le développement intégral de chaque personne, y compris dans sa fondamentale dimension spirituelle. Dans cette espérance, j'accorde à chacun de vous, à vos familles et à vos collaborateurs, ma Bénédiction.

Du Vatican, le 11 novembre 2021

FRANÇOIS

## III

Ad participes Occursus Mundialis Commissionum pro Iustitia et Pace Conferentiarum Episcoporum.

Cari fratelli e sorelle,

con piacere vi rivolgo il mio saluto con l'augurio di buon lavoro. Ringrazio il Cardinale Turkson e i collaboratori del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per avervi convocati, seppure a distanza, a condividere esperienze, valutazioni e proposte, in questa fase di crisi globale, alla luce delle Encicliche Laudato si' e Fratelli tutti.

Il nostro pensiero va spontaneamente a San Paolo VI, che poco dopo la conclusione del Concilio Vaticano II istituì la Pontificia Commissione *Iustitia et Pax*, e a San Giovanni Paolo II, che la riformò in Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Nella sua Enciclica *Populorum progressio* (1967) – di attualità impressionante – Papa Montini, dopo aver svolto un'organica riflessione sullo sviluppo integrale dell'umanità, arriva a concludere che esso si può considerare «il nuovo nome della pace» (n. 76). Coerentemente con tale prospettiva, il Dicastero a cui ho affidato la missione di servire lo sviluppo umano integrale ha assunto «la sollecitudine della Santa Sede per quanto riguarda la giustizia e la pace» (*Statuto*, Art. 1).

Sono certo che questi due Santi Pontefici, con la loro intercessione, continuano ad accompagnare il vostro lavoro, nelle tante Commissioni Giustizia e Pace delle Conferenze Episcopali del mondo intero. Tali Commissioni svolgono un servizio indispensabile, nell'ambito della pastorale sociale delle Chiese locali. Infatti, hanno il compito di diffondere e far conoscere la dottrina sociale della Chiesa, operando fattivamente per la tutela della dignità della persona umana e dei suoi diritti, con un'opzione preferenziale per i poveri e gli ultimi. In tal modo esse contribuiscono a far crescere la giustizia sociale, economica ed ecologica, e a costruire la pace.

Nel portare avanti questa missione, potete attingere ampiamente dalle Encicliche Laudato si' e Fratelli tutti, sforzandovi di coniugarle secondo le diverse situazioni locali, nei differenti contesti continentali, regionali e nazionali. In effetti, in ogni parte del mondo lo sviluppo integrale, e quindi la giustizia e la pace, si possono costruire solamente attraverso queste due vie: la cura della casa comune e la fraternità e l'amicizia sociale. Due vie

che traggono origine dal Vangelo di Cristo, ma sulle quali possiamo camminare insieme con tanti uomini e donne di altre confessioni cristiane, di altre religioni e anche senza una determinata appartenenza religiosa.

Pertanto, vi incoraggio a portare avanti questo lavoro con speranza, determinazione e creatività. Lo faccio ben sapendo quanto sia impegnativo il contesto attuale, caratterizzato dalla crisi sanitaria e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19 e da vecchi e nuovi focolai di conflitto, mentre si tende a regredire rispetto agli impegni assunti dopo le immani tragedie del secolo scorso.

La crisi attuale ha rivelato numerose contraddizioni del sistema economico e politico, mentre persistono sfide irrisolte che richiedono l'impegno congiunto di numerosi attori. Vi esorto, dunque, ad affrontare tali questioni anche in collaborazione con altre realtà ecclesiali e civili – locali, regionali e internazionali – impegnate nella promozione della giustizia e della pace.

Cari fratelli e sorelle, affido ciascuno di voi, i vostri collaboratori e i familiari alla materna protezione di Maria Santissima, Regina della Pace, e di cuore vi imparto la Benedizione apostolica.

Roma, San Giovanni in Laterano, 15 novembre 2021, Memoria di Sant'Alberto Magno.

#### FRANCESCO

## IV

Ad participes VII Conferentiae *Rome MED Dialogues* (Romae, 2-4 Decembris 2021).

Illustri Signore e Signori!

Rivolgo un cordiale saluto a voi che partecipate alla VII Conferenza Rome MED Dialogues, promossa annualmente dal Ministero italiano per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, allo scopo di ripensare l'approccio tradizionale all'area del Mediterraneo e cercare risposte nuove e condivise alle importanti sfide che essa pone.

Nonostante i regni e gli imperi dell'area mediterranea appartengano ormai al passato, il *mare nostrum* continua ad avere un'importanza geopolitica centrale, anche nel secolo attuale. Il Mediterraneo è luogo di frontiera, e quindi di incontro, di tre continenti, che non solo ne sono bagnati, ma che in esso si toccano l'un l'altro e sono quindi chiamati a convivere.

L'interconnessione incentrata su questo mare ci mostra, e non solo in modo simbolico, come tutto il Pianeta sia una grande casa comune e che le sorti di un Paese non possono essere indipendenti da quelle degli altri. Del resto, il concetto stesso di indipendenza sta mutando pericolosamente. Se in passato significava soprattutto la legittima rivendicazione di autonomia rispetto alle ingerenze o alle occupazioni di Stati esteri, nell'era contemporanea l'indipendenza sta assumendo un significato di "indifferenza" e "disinteresse" verso le sorti degli altri popoli. È necessario che la politica e la diplomazia si interroghino e facciano tutto il possibile per impedire che il processo di globalizzazione degeneri nella globalizzazione dell'indifferenza.

Tale impegno dev'essere ancora più sentito oggi, quando abbiamo dimostrazioni sempre più evidenti – dalla crisi climatica a quella pandemica – che non solo gli Stati ma ancor più i Continenti non possono andare avanti ignorandosi l'un l'altro.

Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione nell'area mediterranea. Tutte le risorse e tutte le potenzialità di questo mare necessitano di un approccio nuovo, non individuale ed egoistico, ma congiunto e condiviso tra i Paesi che su di esso si affacciano, e anche tra quelli che non confinano con esso ma che dalle politiche mediterranee sono interessati a diversi effetti. Un approccio capace di distendere i molteplici conflitti

regionali che si sviluppano sulla superficie, nei fondali e ai bordi del mare, e che dal mare si estendono nei Continenti.

Tra i diversi problemi che si concentrano sul Mediterraneo – e che esigono una lungimirante visione politica – è estremamente urgente quello migratorio, che mi è sempre stato a cuore e che ha motivato il mio primo viaggio apostolico, nell'isola di Lampedusa, nel 2013. Gli avvenimenti di questi anni confermano sempre più che un intervento efficace può provenire solo da uno sforzo congiunto non limitato ai Paesi frontalieri, ma condiviso anche dai rispettivi Continenti di appartenenza. Nessuno dev'essere lasciato solo nella gestione di questo enorme problema. Tutti devono sentirsi responsabili, perché tutti sono, in realtà responsabili, come ci ricorda, all'inizio della Bibbia, la domanda rivolta da Dio a Caino: "Dov'è tuo fratello?" (cfr Gen 4, 9).

Il fenomeno migratorio ci dimostra una volta ancora che tutto è connesso e ci avverte che una soluzione stabile richiede un approccio capace di tenere conto dei tanti aspetti ad esso collegati, e che i dialoghi di questa Conferenza possono mettere in luce.

Desidero inoltre fare presente come il Mediterraneo sia al centro anche dell'attenzione costante della Chiesa. Proprio nei giorni della vostra Conferenza sarò impegnato in un viaggio apostolico a Cipro e in Grecia. Ricordo poi il fruttuoso incontro dell'anno scorso a Bari, "Mediterraneo frontiera di pace", promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha visto la partecipazione dei Vescovi di ben venti Paesi affacciati sul mare nostrum e a cui seguirà l'anno prossimo un altro incontro a Firenze, in corso di organizzazione.

Mi piace pensare che non solo questi incontri ecclesiali, ma anche i vostri dialoghi sul Mediterraneo possano trarre ispirazione dai "colloqui mediterranei" inaugurati da Giorgio La Pira, tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, che tanto avevano avvicinato le opposte sponde del mare inaugurando la politica del dialogo intorno a quello che La Pira considerava, in una visione di fede, come "un grande lago di Tiberiade".

È con questo auspicio che auguro a tutti voi un fruttuoso convegno, assicurando la mia preghiera e invocando la benedizione di Dio.

Dal Vaticano, 20 novembre 2021

## V

Ad participes Conventus Ecclesialis Americae Latinae et Caraibicorum (Mexicopoli, 21-28 Novembris 2021).

A los participantes en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe

Saludo cordialmente a los participantes en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que se celebra del 21 al 28 de noviembre en la Ciudad de México con el deseo de impulsar una Iglesia en salida sinodal, reavivar el espíritu de la V Conferencia General del Episcopado que, en Aparecida en 2007, nos convocó a ser discípulos misioneros, y animar la esperanza, vislumbrando en el horizonte el Jubileo Guadalupano en 2031 y el Jubileo de la Redención en 2033.

Les agradezco su presencia en esta Asamblea, que es una nueva expresión del rostro latinoamericano y caribeño de nuestra Iglesia, en sintonía con el proceso preparatorio de la XVI Asamblea general del Sínodo de los Obispos que tiene como tema «Para una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». En base a estas claves que vertebran y orientan la sinodalidad –comunión, participación y misión– quisiera reflexionar brevemente sobre dos palabras, para que las tengan en cuenta de modo especial en este camino que están haciendo juntos.

La primera palabra es «escucha». El dinamismo de las asambleas eclesiales está en el proceso de escucha, diálogo y discernimiento. En una Asamblea el intercambio facilita "escuchar" la voz de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, y escuchar al pueblo hasta respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama. Les pido que procuren escucharse mutuamente y escuchar los clamores de nuestros hermanos y hermanas más pobres y olvidados.

La segunda palabra es «desborde». El discernimiento comunitario requiere mucha oración y diálogo para poder hallar juntos la voluntad de Dios, y también requiere encontrar caminos superadores que eviten que las diferencias se conviertan en divisiones y polarizaciones. En este proceso, pido al Señor que vuestra Asamblea sea expresión del "desborde" del amor creativo de su Espíritu, que nos impulsa a salir sin miedo al encuentro de los demás, y que anima a la Iglesia para que, por un proceso de conversión pastoral, sea cada vez más evangelizadora y misionera.

Queridos hermanos y hermanas, los animo a vivir estos días acogiendo con gratitud y alegría este llamado al desborde del Espíritu en el Pueblo fiel de Dios que peregrina en América Latina y el Caribe. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide con su protección maternal. Y, por favor, no se olviden de rezar por mí.

Fraternalmente,

Roma, San Juan de Letrán, 15 de octubre de 2021

#### **FRANCISCO**

# VI

#### In Die Internationali Inhabilium (3 Decembris 2021).

« Voi siete miei amici» (Gv 15, 14)

Cari fratelli e sorelle!

In occasione della vostra Giornata Internazionale, vorrei rivolgermi direttamente a voi che vivete una qualsiasi condizione di disabilità, per dirvi che la Chiesa vi ama e ha bisogno di ognuno di voi per compiere la sua missione al servizio del Vangelo.

Gesù, l'amico

Gesù è nostro amico! È Lui stesso a dirlo ai suoi discepoli durante l'Ultima Cena (cfr Gv 15, 14). Le sue parole giungono fino a noi e illuminano il mistero del nostro legame con Lui e della nostra appartenenza alla Chiesa. «L'amicizia con Gesù è indissolubile. Egli non ci abbandona mai, anche se a volte sembra stare in silenzio. Quando abbiamo bisogno di Lui, si lascia trovare da noi e sta al nostro fianco dovunque andiamo » (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 154). Noi cristiani abbiamo ricevuto un dono: l'accesso al cuore di Gesù e all'amicizia con Lui. È un privilegio che abbiamo avuto in sorte e che diventa la nostra chiamata: la nostra vocazione è essere amici suoi!

Avere Gesù per amico è la più grande delle consolazioni e può fare di ognuno di noi un discepolo grato, gioioso e capace di testimoniare come la propria fragilità non sia un ostacolo per vivere e comunicare il Vangelo. L'amicizia fiduciosa e personale con Gesù può essere, infatti, la chiave spirituale per accettare il limite che tutti sperimentiamo e vivere in maniera riconciliata la propria condizione. Da essa può nascere una gioia «che riempie il cuore e la vita intera» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 1) poiché, come ha scritto un grande esegeta, l'amicizia con Gesù è «una scintilla che appicca l'incendio dell'entusiasmo».

#### La Chiesa è la vostra casa

Il Battesimo rende ognuno di noi membro a pieno di titolo della comunità ecclesiale e dona a ciascuno, senza esclusioni né discriminazioni, la possibilità di esclamare: "Io sono Chiesa!". La Chiesa, infatti, è la vostra

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rudolf Schnackenburg, Amicizia con Gesù, Brescia 2007, pag. 68.

casa! Noi, tutti insieme, siamo Chiesa perché Gesù ha scelto di essere nostro amico. Essa – vogliamo impararlo sempre meglio nel processo sinodale che abbiamo intrapreso – «non è una comunità di perfetti, ma di discepoli in cammino, che seguono il Signore, bisognosi del suo perdono» (Catechesi, 13 aprile 2016). In questo popolo, che avanza tra le vicende della storia guidato dalla Parola di Dio, «tutti sono protagonisti, nessuno può essere considerato semplice comparsa» (Ai fedeli di Roma, 18 settembre 2021). Per questo anche ognuno di voi è chiamato a portare il proprio contributo al percorso sinodale. Sono convinto che, se esso sarà davvero «un processo ecclesiale partecipato e inclusivo»,² la comunità ecclesiale ne uscirà realmente arricchita.

Purtroppo, ancora oggi molti di voi «vengono trattati come corpi estranei della società. [...] Sentono di esistere senza appartenere e senza partecipare», e «ci sono ancora molte cose che [vi impediscono] una cittadinanza piena» (Enc. Fratelli tutti, 98). La discriminazione è ancora troppo presente a vari livelli della vita sociale; essa si nutre di pregiudizi, di ignoranza e di una cultura che fatica a comprendere il valore inestimabile di ogni persona. In particolare, considerare ancora la disabilità – che è il risultato dell'interazione tra le barriere sociali e i limiti di ciascuno – come se fosse una malattia, contribuisce a mantenere separate le vostre esistenze e ad alimentare lo stigma nei vostri confronti.

Per quel che concerne la vita della Chiesa, «la peggiore discriminazione [...] è la mancanza di attenzione spirituale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 200), che a volte si è manifestata nel diniego di accedere ai Sacramenti, sperimentato purtroppo da alcuni di voi. Il Magistero è molto chiaro in merito e, di recente, il Direttorio per la Catechesi ha affermato in maniera esplicita che «nessuno può rifiutare i Sacramenti alle persone con disabilità» (n. 272). Di fronte alle discriminazioni, è proprio l'amicizia di Gesù, che tutti riceviamo come dono immeritato, che ci riscatta e ci permette di vivere le differenze come ricchezza. Egli, infatti, non ci chiama servi, donne e uomini dalla dignità dimezzata, ma amici: confidenti degni di conoscere tutto ciò che Egli ha ricevuto dal Padre (cfr Gv 15, 15).

#### Nel tempo della prova

L'amicizia di Gesù ci protegge nel tempo della prova. So bene che la pandemia di Covid-19, dalla quale con fatica stiamo uscendo, ha avuto e continua ad avere ripercussioni molto dure sulla vita di molti di voi. Mi

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sinodo dei Vescovi, Documento preparatorio. Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione, 2

riferisco, ad esempio, alla necessità di rimanere per lunghi periodi in casa; alla difficoltà di molti studenti con disabilità ad accedere agli strumenti di didattica a distanza; ai servizi alla persona che in molti Paesi sono stati a lungo interrotti; e a molti altri disagi che ciascuno di voi ha dovuto affrontare. Ma, soprattutto, penso a quanti di voi vivono all'interno di strutture residenziali e alla sofferenza che ha comportato la separazione forzata dai vostri cari. In questi luoghi il virus è stato molto violento e, nonostante la dedizione del personale, ha mietuto troppe vittime. Sappiate che il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e tenerezza!

La Chiesa è al fianco di coloro tra voi che stanno ancora combattendo contro il Coronavirus; come sempre essa ribadisce la necessità che ci si prenda cura di ognuno, senza che la condizione di disabilità sia di ostacolo all'accesso alle migliori cure disponibili. In questo senso, già alcune Conferenze Episcopali, come quella di Inghilterra e Galles<sup>3</sup> e quella degli Stati Uniti,<sup>4</sup> sono intervenute per chiedere che sia rispettato il diritto di tutti ad essere curati senza discriminazioni.

#### Il Vangelo è per tutti

Dall'amicizia con il Signore deriva anche la nostra vocazione. Egli ci ha scelti perché portiamo molto frutto e il nostro frutto rimanga (cfr Gv 15, 16). Presentandosi come la vera Vite, ha voluto che ogni tralcio, unito a Lui, sia in grado di dare frutti. Sì, Gesù desidera che giungiamo alla «felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente» (Esort. ap. Gaudete et exsultate, 1).

Il Vangelo è anche per te! È una Parola rivolta ad ognuno, che consola e, nello stesso tempo, chiama alla conversione. Il Concilio Vaticano II, parlando della chiamata universale alla santità, insegna che «tutti coloro che credono nel Cristo, di qualsiasi stato o rango, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità [...]. Per raggiungere questa perfezione i fedeli usino le forze ricevute secondo la misura con cui Cristo volle donarle, affinché, [...] si consacrino alla gloria di Dio e al servizio del prossimo» (Cost. Lumen gentium, 40).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BISHOPS' CONFERENCE OF ENGLAND AND WALES, Coronavirus and Access to Treatment, April 20th, 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> USCCB - Public Affairs Office, Statement on Rationing Protocols by Health Care Professionals in Response to COVID-19, April 3rd 2020.

I Vangeli ci narrano che, quando alcune persone con disabilità hanno incontrato Gesù, la loro vita è profondamente cambiata e hanno iniziato ad essere suoi testimoni. È il caso, ad esempio, dell'uomo cieco dalla nascita che, guarito da Gesù, afferma con coraggio davanti a tutti che Lui è un profeta (cfr Gv 9, 17); e molti altri proclamano con gioia ciò che il Signore ha fatto per loro.

So che alcuni tra voi vivono condizioni di estrema fragilità. Ma vorrei rivolgermi proprio a voi, magari chiedendo – dove ce ne fosse la necessità – ai vostri familiari o a chi vi è più vicino di leggere queste mie parole o trasmettere questo mio appello, e chiedervi di pregare. Il Signore ascolta con attenzione la preghiera di chi confida in Lui. Nessuno dica: «Io non so pregare» perché, come dice l'Apostolo, «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8, 26). Nei Vangeli, infatti, Gesù ascolta chi si rivolge a Lui anche in maniera apparentemente inadeguata, magari solo attraverso un gesto (cfr Lc 8, 44) o un grido (cfr Mc 10, 46). Nella preghiera c'è una missione accessibile ad ognuno e ve la vorrei affidare in maniera speciale. Non c'è nessuno così fragile da non poter pregare, adorare il Signore, dare gloria al suo Nome santo e intercedere per la salvezza del mondo. Di fronte all'Onnipotente ci scopriamo tutti uguali.

Cari fratelli e sorelle, la vostra preghiera è oggi più urgente che mai. Santa Teresa d'Avila ha scritto che «in tempi difficili sono necessari forti amici di Dio a sostegno dei deboli». Il tempo della pandemia ci ha mostrato in maniera chiara che la condizione di vulnerabilità ci accomuna tutti: «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme». Il primo modo di farlo è proprio pregare. Possiamo farlo tutti; e anche se, come Mosè, avremo bisogno di un sostegno (cfr Es 17, 10), siamo sicuri che il Signore ascolterà la nostra invocazione.

Vi auguro ogni bene. Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Roma, San Giovanni in Laterano, 20 novembre 2021

#### FRANCESCO

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vita, 15, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Momento straordinario di preghiera in tempo di epidemia, 27 marzo 2020.

#### NUNTII TELEVISIFICI

Ι

Ad participes Coetus Plenarii Pontificii Consilii de Cultura de argumento: «Ad humanitatem necessariam».\*

Cari fratelli e sorelle!

Sono lieto di rivolgervi il mio cordiale saluto in occasione della vostra Assemblea Plenaria, rimandata a causa della pandemia e finalmente convocata, seppure in modalità virtuale. È questo anche un segno dei tempi che stiamo vivendo: nell'universo digitale tutto diventa incredibilmente vicino, ma senza il calore della presenza.

La pandemia, inoltre, ha messo in crisi tante certezze su cui si basa il nostro modello sociale ed economico, rivelandone le fragilità: i rapporti personali, le modalità del lavoro, la vita sociale, e persino la pratica religiosa e la partecipazione ai sacramenti. Ma anche e soprattutto ha riproposto con forza gli interrogativi fondamentali dell'esistenza: la domanda su Dio e sull'essere umano.

Per questo mi ha colpito il tema della vostra Plenaria: *l'umanesimo necessario*. In effetti, in questo frangente della storia, abbiamo bisogno non solo di nuovi programmi economici o di nuove ricette contro il virus, ma soprattutto di una nuova prospettiva umanistica, basata sulla Rivelazione biblica, arricchita dall'eredità della tradizione classica, come pure dalle riflessioni sulla persona umana presenti nelle diverse culture.

Il termine "umanesimo" mi ha fatto pensare al memorabile discorso pronunciato da San Paolo VI al termine del Concilio Vaticano II, il 7 dicembre del 1965. Egli evocava l'umanesimo laico profano di allora, che sfidava la visione cristiana, e diceva: «La religione del Dio che si è fatto Uomo si è incontrata con la religione (perché tale è) dell'uomo che si fa Dio». E anziché condannarlo ed esecrarlo, il Papa ricorreva al modello del buon samaritano che aveva guidato i pensieri del Concilio, ossia quell'immensa simpatia nei confronti dell'essere umano e delle sue conquiste, delle

<sup>\*</sup> Die 23 Novembris 2021.

sue gioie e speranze, dei suoi dubbi, delle sue tristezze e angosce. E così, Paolo VI invitava quell'umanità chiusa alla trascendenza a riconoscere il nostro nuovo umanesimo, perché – diceva – «anche noi, noi più di tutti, siamo cultori dell'uomo».

Sono passati da allora quasi sessant'anni. Quell'umanesimo laico profano – un'espressione che alludeva anche all'ideologia totalitaria allora imperante in molti regimi – è oggi un ricordo del passato. Nella nostra epoca segnata dalla fine delle ideologie, esso sembra ormai dimenticato, sembra sepolto davanti ai nuovi cambiamenti portati dalla rivoluzione informatica e dagli incredibili sviluppi nell'ambito delle scienze, che ci costringono a ripensare ancora che cosa sia l'essere umano. La domanda sull'umanesimo nasce da questa domanda: cos'è l'uomo, l'essere umano?

Ai tempi del Concilio si confrontavano un umanesimo secolare, immanentista, materialista, e quello cristiano, aperto alla trascendenza. Entrambi, però, potevano condividere una base comune, una convergenza fondamentale su alcune questioni radicali legate alla natura umana. Ora questo è venuto meno a causa della fluidità della visione culturale contemporanea. È l'epoca della liquidità o del gassoso. Tuttavia, la Costituzione conciliare Gaudium et spes rimane, al riguardo, ancora attuale. Ci ricorda, infatti, che la Chiesa ha ancora molto da dare al mondo, e ci impone di riconoscere e valutare, con fiducia e coraggio, le conquiste intellettuali, spirituali e materiali emerse da allora in vari settori del conoscere umano.

Oggi, è in atto una rivoluzione – sì, una rivoluzione – che sta toccando i nodi essenziali dell'esistenza umana e richiede uno sforzo creativo di pensiero e di azione. Ambedue. Stanno mutando strutturalmente le modalità di intendere il generare, il nascere e il morire. È messa in discussione la specificità dell'essere umano nell'insieme del creato, la sua unicità nei confronti degli altri animali, e persino la sua relazione con le macchine. Ma non possiamo limitarci sempre e solo alla negazione e alla critica. Ci è chiesto piuttosto di ripensare alla presenza dell'essere umano nel mondo alla luce della tradizione umanistica: come servitore della vita e non suo padrone, come costruttore del bene comune con i valori di solidarietà e di compassione.

Per questo avete posto al centro della vostra riflessione alcune questioni essenziali. Accanto alla domanda su Dio – che rimane fondamentale per la stessa esistenza umana, come ricordava spesso Benedetto XVI – oggi si pone in modo decisivo la domanda sullo stesso essere umano e la sua

identità. Cosa significa oggi essere uomo e donna come persone complementari e chiamate alla relazione? Che senso hanno le parole "paternità" e "maternità"? E poi ancora, qual è la condizione specifica dell'essere umano, che lo rende unico e irripetibile nei confronti delle macchine e anche delle altre specie animali? Qual è la sua vocazione trascendente? Da dove deriva la sua chiamata a costruire rapporti sociali con gli altri?

La Sacra Scrittura ci offre le coordinate essenziali per delineare un'antropologia dell'essere umano nella sua relazione con Dio, nella complessità dei rapporti tra uomo e donna, e nel nesso con il tempo e lo spazio in cui vive. L'umanesimo di matrice biblica, in dialogo fecondo con i valori del pensiero classico greco e latino, ha dato vita a una visione alta riguardo all'essere umano, alla sua origine e al suo destino ultimo, al suo modo di vivere su questa terra. Questa fusione tra la sapienza antica e quella biblica rimane un paradigma ancora fecondo.

Tuttavia, l'umanesimo biblico e classico oggi deve aprirsi sapientemente per accogliere, in una nuova sintesi creativa, anche i contributi della tradizione umanistica contemporanea e di quella di altre culture. Penso, ad esempio, alla visione olistica delle culture asiatiche, per una ricerca dell'armonia interiore e con il creato. Oppure alla solidarietà propria delle culture africane, per superare l'eccessivo individualismo tipico della cultura occidentale. Importante è anche l'antropologia dei popoli latinoamericani, con il senso vivo della famiglia e della festa. Come pure le culture dei popoli indigeni in tutto il pianeta. Vi sono, in queste diverse culture, forme di un umanesimo che, integrato in quello europeo ereditato dalla civiltà greco-romana e trasformato dalla visione cristiana, diventa oggi il miglior strumento per far fronte alle inquietanti domande sul futuro dell'umanità. Infatti, «se l'essere umano non riscopre il suo vero posto, non comprende in maniera adeguata sé stesso e finisce per contraddire la propria realtà» (Enc. Laudato si', 115).

Cari Membri e Consultori, cari partecipanti tutti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura, vi confermo il mio sostegno: oggi più che mai il mondo ha bisogno di ritrovare il senso e il valore dell'umano in relazione alle sfide che si devono affrontare. Oggi ci vuol ripetere quei versi di un pagano: "Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt".

Vi benedico di cuore, e vi chiedo di continuare a pregare per me. Grazie tante!

## $\Pi$

# Ad participes XI editionis Festivitatis Doctrinae Socialis Ecclesiae (Veronae, 25-28 Novembris 2021).\*

Un cordiale saluto a tutti voi che prendete parte all'11ª edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa. Il tema che avete scelto quest'anno è «Audaci nella speranza – Creativi con coraggio». È un tema che sintetizza l'atteggiamento con cui abbiamo cercato di affrontare questo tempo, tuttora condizionato dalla pandemia. L'audacia, la speranza, la creatività e il coraggio non sono sinonimi, ma rappresentano una connessione di intenti, di virtù, di aperture e di sguardi sulla realtà che fortificano l'animo umano. Ma non solo.

Ricorderete la parabola dei talenti raccontata nel Vangelo di Matteo (25, 14-30). «Colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque», si legge al versetto 16. Questa parabola è l'ultima parabola prima del testo nel quale viene detto che saremo giudicati sulla carità (Mt 25, 31-46). Così quello sui talenti sembra il discorso programmatico di Gesù proprio sull'audacia che è necessaria per essere cristiani.

Contro ogni buonismo di facciata e contro ogni fatalismo, Gesù invita le folle a impiegare con coraggio i propri talenti. Non ha importanza quanti e quali siano i talenti di ciascuno. Gesù chiede di rischiare e di investirli per moltiplicarli. Quando si resta ripiegati in sé stessi con il solo obiettivo di conservare l'esistente, per il Vangelo siamo perdenti: infatti sarà tolto anche quello che è rimasto. L'audacia, la speranza, la creatività e il coraggio sono parole che tratteggiano la spiritualità del cristiano. «Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha» (Mt 25, 29).

Nell'Enciclica Fratelli tutti ricordo che «la pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute da persone ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti decisivi della nostra storia condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, addetti

<sup>\*</sup> Die 25 Novembris 2021.

ai supermercati, personale delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e donne che lavorano per fornire servizi essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose» e così via. Questi «hanno capito che nessuno si salva da solo» (n. 54). Nessuno si salva da solo. Ecco i talenti messi a frutto. Ecco la speranza che sostiene e indirizza la creatività con audacia e coraggio. Per questo, rinnovo l'invito a camminare nella speranza che «è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l'orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa» (ibid., 55; cfr Saluto ai giovani del Centro Culturale Padre Felix Varela, L'Avana – Cuba, 20 settembre 2015).

La speranza, ho detto in altre occasioni, è "come buttare l'ancora all'altra riva". È questa audacia che ispira azioni nuove, orienta le competenze, stimola l'impegno, dà vita alla vita. Chi spera sa di essere parte di una storia costruita da altri e ricevuta in dono, proprio come nella parabola dei talenti. E sa anche che deve far fruttificare questo dono.

Ancora una parola la rivolgo ai diversi attori della vita sociale radunati a Verona in occasione del Festival: imprenditori, professionisti, esponenti del mondo istituzionale, della cooperazione, dell'economia e della cultura. Continuate a impegnarvi seguendo la strada che don Adriano Vincenzi ha tracciato con voi per la conoscenza e la formazione alla dottrina sociale della Chiesa. Come recita lo slogan di questa edizione: Ovunque siete, costruite il cambiamento! Ovunque siete. Ma costruire il cambiamento, perché noi sappiamo che dalla crisi non si esce uguali: usciremo migliori o peggiori.

Che il Signore vi benedica, che la Madonna vi custodisca. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!

# Ш

In LXX anniversaria memoria Instituti Internationalis pro Migrationibus (Genevae, 29 Novembris 2021).\*

Director General, Señora Presidenta, Distinguidos participantes:

Quisiera expresar mis felicitaciones a la Organización Internacional para las Migraciones por sus 70 años de servicio a los migrantes. Este hito en la historia de la Organización, a pesar de los múltiples desafíos planteados por la pandemia del COVID-19, ofrece la ocasión de renovar la visión y nuestro compromiso a través de una respuesta más digna al fenómeno migratorio.

Hace diez años, en la 100<sup>a</sup> Sesión de este Consejo, por decisión de mi querido predecesor, el Papa Benedicto XVI, la Santa Sede, de manera conforme a su naturaleza, sus principios y normas específicas, optó por llegar a ser Estado miembro de esta Organización. Las motivaciones subyacentes que impulsaron tal decisión siguen siendo hoy más válidas y urgentes: <sup>1</sup>

- 1. Afirmar la dimensión ética de los desplazamientos de población.
- 2. Ofrecer, a través de su experiencia y de su consolidada red de asociaciones sobre el terreno en todo el mundo, la colaboración de la Iglesia católica a los servicios internacionales dedicados a las personas desarraigadas.
- 3. Prestar una asistencia integral en función de las necesidades, sin distinción, basada en la dignidad inherente de todos los miembros de la misma familia humana.

El debate sobre la migración no es realmente sobre los migrantes. O sea, no se trata sólo de migrantes: se trata más bien de todos nosotros, del pasado, del presente y del futuro de nuestras sociedades.<sup>2</sup> No debemos dejarnos sorprender por el número de migrantes, sino encontrarnos con

 $<sup>^*</sup>$  Die 29 Novembris 2021.

¹ Cf. Declaración de la Santa Sede, 100ª Sesión del Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones, 5 de diciembre de 2011.

 $<sup>^{2}\,</sup>$  Cf. Mensaje para la 105ª Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, 29 de septiembre de 2019.

todos ellos como personas, viendo sus rostros y escuchando sus historias, intentando responder lo mejor posible a sus singulares situaciones personales y familiares. Esta respuesta requiere mucha sensibilidad humana, justicia y fraternidad. Tenemos que evitar una tentación muy común hoy en día: descartar todo lo que resulta molesto.<sup>3</sup> Esa es precisamente la "cultura del descarte" que tantas veces he denunciado.

En la mayoría de las principales tradiciones religiosas, incluso el cristianismo, encontramos la enseñanza que nos exhorta a tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otras enseñanzas religiosas insisten en que vayamos más allá de esta norma y que no descuidemos la hospitalidad con el extranjero, « pues por ella algunos, sin saberlo, han recibido visitas de ángeles » (Hb 13, 2). Sin duda, estos valores universalmente reconocidos deben guiar nuestro trato a los migrantes en la comunidad local y en el ámbito nacional.

Muchas veces oímos hablar de lo que hacen los Estados para acoger a los migrantes. Pero es igualmente importante preguntarse: ¿Qué beneficios aportan los migrantes a las comunidades que los acogen y cómo las enriquecen? Por un lado, en los mercados de los países de ingresos medio-altos, la mano de obra migrante es muy demandada y bienvenida como forma de compensar la falta de mano de obra. Por otro lado, los migrantes suelen ser rechazados y sometidos a actitudes resentidas por muchas de sus comunidades de acogida.

Lamentablemente, este doble estándar deriva del predominio de los intereses económicos sobre las necesidades y la dignidad de la persona humana. Esta tendencia se hizo especialmente evidente durante los "cierres" de COVID-19, cuando muchos de los trabajadores "esenciales" eran migrantes, pero no se les concedieron los beneficios de los programas de ayuda económica de COVID ni el acceso a la atención sanitaria básica o a las vacunas de COVID.

Es aún más lamentable que los migrantes sean utilizados cada vez más como moneda de cambio, como peones en el tablero de ajedrez, víctimas de rivalidades políticas. Como todos sabemos, la decisión de emigrar, de abandonar la tierra natal o el territorio de origen, es sin duda una de las más difíciles de la vida.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Discurso ante la Sesión Conjunta del Congreso de los Estados Unidos, Washington D.C., 24 de septiembre de 2015.

¿Cómo se puede explotar el sufrimiento y la desesperación para avanzar o defender agendas políticas? ¿Cómo pueden prevalecer las consideraciones políticas cuando está en juego la dignidad de la persona humana? La falta básica de respeto humano en las fronteras nacionales nos minimiza a todos en nuestra "humanidad". Más allá de los aspectos políticos y jurídicos de las situaciones irregulares, nunca debemos perder de vista el rostro humano de la migración y el hecho de que, por encima de las divisiones geográficas de las fronteras, formamos parte de una única familia humana.

Deseo aprovechar esta ocasión para hacer cuatros observaciones:

- 1. Hay una necesidad urgente de encontrar vías dignas para salir de las situaciones irregulares. La desesperación y la esperanza siempre prevalecen sobre las políticas restrictivas. Cuantas más vías legales existan, menos probable será que los migrantes se vean arrastrados por las redes criminales de los traficantes de personas o por la explotación y los abusos durante el contrabando.
- 2. Los migrantes hacen visible el vínculo que une a toda la familia humana, la riqueza de las culturas y el recurso para los intercambios de desarrollo y las redes comerciales que constituyen las comunidades de la diáspora. En este sentido, el tema de la integración es fundamental; la integración implica un proceso bidireccional, basado en el conocimiento mutuo, la apertura recíproca, el respeto de las leyes y la cultura de los países de acogida con un verdadero espíritu de encuentro y enriquecimiento recíproco.
- 3. La familia migrante es un componente crucial de las comunidades de nuestro mundo globalizado, pero en demasiados países se niega a los trabajadores migrantes los beneficios y la estabilidad de la vida familiar debido a impedimentos legales. El vacío humano que se deja atrás cuando un padre o una madre emigran solos es un duro recordatorio del agobiante dilema que supone verse obligados a elegir entre emigrar sólo para alimentar a su familia o disfrutar del derecho fundamental a permanecer en el país de origen con dignidad.
- 4. La comunidad internacional debe abordar con urgencia las condiciones que dan lugar a la migración irregular, haciendo así de la migración una elección bien informada y no una necesidad desesperada. Ya que la mayoría de las personas que pueden vivir decentemente en sus propios países de ori-

gen no se sentirían obligadas a emigrar de forma irregular, se necesitan urgentemente esfuerzos para "crear mejores condiciones económicas y sociales [..] de modo que la emigración no sea la única opción para quien busca paz, justicia, seguridad y pleno respeto de la dignidad humana".<sup>4</sup>

En definitiva, la migración no es sólo una historia de migrantes sino de desigualdades, de desesperación, de degradación del medioambiente, de cambio climático, pero también de sueños, de coraje, de estudios en el extranjero, de reunificación familiar, de nuevas oportunidades, de seguridad y protección, y de trabajo duro pero decente.

En conclusión, la realización de una adecuada gestión global de los movimientos migratorios, una comprensión positiva de los mismos y un enfoque eficaz del desarrollo humano integral pueden parecer objetivos de largo alcance. Sin embargo, nunca debemos olvidar que no se trata de estadísticas, sino de personas reales con sus vidas en juego. Arraigada en su experiencia secular, la Iglesia católica y sus Instituciones seguirán con su misión de acoger, proteger, promover e integrar a las personas que se desplazan.

Les doy las gracias de corazón e invoco sobre todos ustedes, sobre las naciones que representan y sobre los migrantes y sus familias la bendición del Señor.

Fraternalmente,

#### FRANCISCO

 $<sup>^4\,</sup>$  Cf. Mensaje para la  $100^{\rm a}$  Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, 5 de agosto de 2013.

#### ITER APOSTOLICUM IN CYPRUM

(2-4 Decembris 2021)

T

Occursus cum Sacerdotibus, Viris et Mulieribus religiosis, Diaconis, Catechistis, Coetibus et Motibus Ecclesialibus Cypri (in cathedrali Maronitarum Dominae Nostrae Gratiarum, Nicosiae).\*

Beatitudini, cari fratelli Vescovi, cari sacerdoti, religiose e religiosi, cari catechisti, fratelli e sorelle, Χαίρετε! [Salve!]

Sono felice di essere in mezzo a voi. Desidero esprimere la mia gratitudine al Cardinale Béchara Boutros Raï per le parole che mi ha rivolto e salutare con affetto il Patriarca Pierbattista Pizzaballa. Grazie a tutti voi, per il vostro ministero e il vostro servizio; in particolare a voi, sorelle, per l'opera educativa che portate avanti nella scuola, tanto frequentata dai ragazzi dell'isola, luogo di incontro, di dialogo, apprendimento dell'arte di costruire ponti. Grazie! Grazie a tutti per la vostra vicinanza alle persone, specialmente nei contesti sociali e lavorativi dove è più difficile.

Condivido la mia gioia di visitare questa terra, camminando come pellegrino sulle orme del grande Apostolo Barnaba, figlio di questo popolo, discepolo innamorato di Gesù, intrepido annunciatore del Vangelo che, passando tra le nascenti comunità cristiane, vedeva la grazia di Dio all'opera e se ne rallegrava «ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto, fedeli al Signore». E io vengo con lo stesso desiderio: vedere la grazia di Dio all'opera nella vostra Chiesa e nella vostra terra, rallegrarmi con voi per le meraviglie che il Signore opera ed esortarvi a perseverare sempre, senza stancarvi, senza mai scoraggiarvi. Dio è più grande! Dio è più grande delle nostre contraddizioni. Avanti!

Vi guardo e vedo la ricchezza della vostra diversità. È vero, una bella "macedonia"! Tutti diversi. Saluto la Chiesa maronita, che nel corso dei secoli è approdata a più riprese nell'isola e, spesso attraversando molte prove, ha perseverato nella fede. Quando penso al Libano provo tanta preoccupazione

<sup>\*</sup> Die 2 Decembris 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At 11, 23.

per la crisi in cui versa e avverto la sofferenza di un popolo stanco e provato dalla violenza e dal dolore. Porto nella mia preghiera il desiderio di pace che sale dal cuore di quel Paese. Vi ringrazio per ciò che fate nella Chiesa, per Cipro. I cedri del Libano sono citati tante volte nella Scrittura come modelli di bellezza e grandezza. Ma anche un grande cedro comincia dalle radici e lentamente germoglia. Voi siete queste radici, trapiantate a Cipro per diffondere la fragranza e la bellezza del Vangelo. Grazie!

Saluto anche la Chiesa latina, qui presente da millenni, che nel tempo ha visto crescere, insieme ai suoi figli, l'entusiasmo della fede e che oggi, grazie alla presenza di tanti fratelli e sorelle migranti, si presenta come un popolo "multicolore", un vero e proprio luogo di incontro tra etnie e culture diverse. Questo volto di Chiesa rispecchia il ruolo di Cipro nel continente europeo: una terra dai campi dorati, un'isola accarezzata dalle onde del mare, ma soprattutto una storia che è intreccio di popoli e mosaico di incontri. Così è anche la Chiesa: cattolica, cioè universale, spazio aperto in cui tutti sono accolti e raggiunti dalla misericordia di Dio e dall'invito ad amare. Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa cattolica. E questo, non dimentichiamolo! Nessuno di noi è stato chiamato qui per proselitismo di predicatore, mai. Il proselitismo è sterile, non dà vita. Tutti noi siamo stati chiamati dalla misericordia di Dio, che non si stanca di chiamare, non si stanca di essere vicino, non si stanca di perdonare. Dove sono le radici della nostra vocazione cristiana? Nella misericordia di Dio. Non bisogna dimenticarlo mai. Il Signore non delude; la sua misericordia non delude. Sempre ci aspetta. Non ci sono e non ci siano muri nella Chiesa cattolica, per favore! È una casa comune, è il luogo delle relazioni, è la convivenza delle diversità: quel rito, quell'altro rito...; uno la pensa in quel modo, quella suora l'ha vista in quel modo, quell'altra l'ha vista in quell'altro... La diversità di tutti e, in quella diversità, la ricchezza dell'unità. E chi fa l'unità? Lo Spirito Santo. E chi fa la diversità? Lo Spirito Santo. Chi può capire capisca. Lui è l'autore della diversità ed è l'autore dell'armonia. San Basilio lo diceva: "Ipse harmonia est". Lui è Colui che fa la diversità dei doni e l'unità armonica della Chiesa.

Carissimi, vorrei ora condividere con voi qualcosa a proposito di san Barnaba, vostro fratello e patrono, traendo dalla sua vita e dalla sua missione due parole.

La prima è pazienza. Si parla di Barnaba come di un grande uomo di fede e di equilibrio, che viene scelto dalla Chiesa di Gerusalemme – si può dire dalla Chiesa madre – come la persona più idonea per visitare una nuova

comunità, quella di Antiochia, composta da diversi neoconvertiti dal paganesimo. Viene inviato per andare a vedere cosa sta succedendo, quasi come un esploratore. Vi trova persone che provengono da un altro mondo, un'altra cultura, un'altra sensibilità religiosa; persone che hanno appena cambiato vita e perciò hanno una fede piena di entusiasmo, ma ancora fragile, come all'inizio. In tutta questa situazione l'atteggiamento di Barnaba è di grande pazienza. Sa aspettare. Sa aspettare che l'albero cresca. È la pazienza di mettersi costantemente in viaggio; la pazienza di entrare nella vita di persone fino ad allora sconosciute; la pazienza di accogliere la novità senza giudicarla frettolosamente; la pazienza del discernimento, che sa cogliere i segni dell'opera di Dio ovunque; la pazienza di "studiare" altre culture e tradizioni. Barnaba ha soprattutto la pazienza dell'accompagnamento: lascia crescere, accompagnando. Non schiaccia la fede fragile dei nuovi arrivati con atteggiamenti rigorosi, inflessibili, o con richieste troppo esigenti in merito all'osservanza dei precetti. No. Li lascia crescere, li accompagna, li prende per mano, dialoga con loro. Barnaba non si scandalizza, come un papà e una mamma non si scandalizzano dei figli, li accompagnano, li aiutano a crescere. Tenete a mente questo: le divisioni, il proselitismo dentro la Chiesa non vanno. Lascia crescere e accompagna. E se devi rimproverare qualcuno, rimprovera, ma con amore, con pace. È l'uomo della pazienza.

Abbiamo bisogno di una Chiesa paziente, cari fratelli e sorelle. Di una Chiesa che non si lascia sconvolgere e turbare dai cambiamenti, ma accoglie serenamente la novità e discerne le situazioni alla luce del Vangelo. In quest'isola è prezioso il lavoro che svolgete voi nell'accogliere i nuovi fratelli e sorelle che giungono da altre rive del mondo: come Barnaba, anche voi siete chiamati a coltivare uno sguardo paziente e attento, a essere segni visibili e credibili della pazienza di Dio che non lascia mai nessuno fuori casa, mai nessuno privo del suo tenero abbraccio. La Chiesa in Cipro ha queste braccia aperte: accoglie, integra, accompagna. È un messaggio importante anche per la Chiesa in tutta Europa, segnata dalla crisi della fede: non serve essere impulsivi, non serve essere aggressivi o nostalgici o lamentosi, ma è bene andare avanti leggendo i segni dei tempi e anche i segni della crisi. Occorre ricominciare ad annunciare il Vangelo con pazienza, prendere in mano le Beatitudini, soprattutto annunciarle alle nuove generazioni. A voi, fratelli Vescovi, vorrei dire: siate pastori pazienti nella vicinanza, non stancatevi mai di cercare Dio nella preghiera, cercare i sacerdoti nell'incontro, i fratelli di altre confessioni cristiane con rispetto e premura, i fedeli dove abitano.

E a voi, cari sacerdoti che siete qui, vorrei dire: siate pazienti con i fedeli, sempre pronti a incoraggiarli, siate ministri instancabili del perdono e della misericordia di Dio. Mai giudici rigorosi, sempre padri amorevoli.

Quando leggo la Parabola del figlio prodigo: il fratello più grande era un giudice rigoroso, ma il papà era misericordioso, l'immagine del Padre che sempre perdona, anzi, che sempre ci sta aspettando per perdonare! L'anno scorso un gruppo di giovani che fanno degli spettacoli, pop music, hanno voluto fare la parabola del figlio prodigo, cantata in musica pop e i dialoghi... Bellissimo! Ma la cosa più bella è la discussione finale, quando il figlio prodigo va da un amico e dice: "Io così non posso andare avanti. Voglio tornare a casa, ma ho paura che papà mi chiuda la porta in faccia, mi cacci via. Ho questa paura e non so come fare" - "Ma il tuo papà è buono!" - "Sì, ma sai... c'è mio fratello lì, che gli scalda la testa". Verso la fine di quell'opera pop sul figlio prodigo, l'amico gli dice: "Fai una cosa: scrivi al tuo papà e digli che hai voglia di tornare ma hai paura che non ti accolga bene. Di' al tuo papà che, se vuole accoglierti bene, metta un fazzoletto sulla finestra più alta della casa, così il tuo papà ti dirà prima se ti accoglierà bene o ti caccerà via". Si chiude quell'atto. Nell'altro atto, il figlio è in cammino verso la casa del papà. E quando è in cammino, gira, e si vede la casa del papà: era piena di fazzoletti bianchi! Piena! Questo è Dio per noi. Questo è Dio per noi. Non si stanca di perdonare. E quando il figlio incomincia a parlare: "Ah, signore, io ho fatto..." - "Zitto", gli tappa la bocca.

A voi sacerdoti: per favore, non siate rigoristi nella confessione. Quando vedete che qualche persona è in difficoltà dite: "Ho capito, ho capito". Questo non vuol dire "manica larga", no. Vuol dire cuore di padre, come cuore di padre è Dio. L'opera che il Signore compie nella vita di ogni persona è una storia sacra: lasciamocene appassionare. Nella multiforme varietà del vostro popolo, pazienza significa anche avere orecchie e cuore per diverse sensibilità spirituali, diversi modi di esprimere la fede, diverse culture. La Chiesa non vuole uniformare – per favore, no! – ma integrare tutte le culture, tutte le psicologie della gente, con pazienza materna, perché la Chiesa è madre. È quello che desideriamo fare con la grazia di Dio nell'itinerario sinodale: preghiera paziente, ascolto paziente per una Chiesa docile a Dio e aperta all'uomo. Questa era la pazienza, uno degli aspetti di Barnaba.

Nella storia di Barnaba c'è un secondo aspetto importante che vorrei sottolineare: il suo incontro con Paolo di Tarso e la loro fraterna amicizia, che li porterà a vivere insieme la missione. Dopo la conversione di Paolo, prima accanito persecutore dei cristiani, «tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo».² Qui il Libro degli Atti degli Apostoli dice una cosa molto bella: «Barnaba lo prese con sé».³ Lo presenta alla comunità, racconta che cosa gli è successo, garantisce per lui. Ascoltiamo questo "lo prese con sé". L'espressione richiama la stessa missione di Gesù, che ha preso con sé i discepoli per le strade della Galilea, che ha preso su di sé la nostra umanità ferita dal peccato. È un atteggiamento di amicizia, un atteggiamento di condivisione di vita. Prendere con sé, prendere su di sé è farsi carico della storia dell'altro, darsi il tempo per conoscerlo senza etichettarlo – il peccato di etichettare la gente, per favore! –, caricarlo sulle spalle quando è stanco o ferito, come fa il buon samaritano.⁴ Questa si chiama fraternità. E questa è la seconda parola che io vorrei dirvi. La prima, pazienza; la seconda, fraternità.

Barnaba e Paolo, come fratelli, viaggiano insieme per annunciare il Vangelo, anche in mezzo alle persecuzioni. Nella Chiesa di Antiochia, «rimasero insieme un anno intero e istruirono molta gente». Entrambi, poi, per volontà dello Spirito Santo, furono riservati per una missione più grande e «salparono verso Cipro». E la Parola di Dio correva e cresceva non solo per le loro qualità umane, ma soprattutto perché erano fratelli nel nome di Dio e questa loro fraternità faceva risplendere il comandamento dell'amore. Fratelli diversi, differenti – come le dita di una mano, tutte diverse –, ma tutti con la stessa dignità. Fratelli. Poi, come succede nella vita, accade un fatto inaspettato: gli Atti raccontano che i due hanno un forte dissidio e le loro strade si separano.<sup>7</sup> Anche tra i fratelli si discute, a volte si litiga. Paolo e Barnaba, però, non si separano per motivi personali, ma perché stanno discutendo sul loro ministero, su come portare avanti la missione, e hanno visioni diverse. Barnaba desidera portare in missione anche il giovane Marco, Paolo non vuole. Discutono, ma da alcune successive lettere di Paolo si intuisce che tra i due non rimase rancore. Addirittura a Timoteo, che deve raggiungerlo in seguito, Paolo scrive: «Cerca di venire presto da me [...] Prendi con te Marco [proprio lui!] e portalo, perché mi sarà utile per il ministero». <sup>8</sup> Questa è la fraternità nella Chiesa: si può discutere sulle

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> At 9, 26.

 $<sup>^{3}</sup>$  v. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr Lc 10, 25-37.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> At 11, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> At 13, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr At 15, 39.

 $<sup>^{8}</sup>$  2 Tm 4, 9.11.

visioni, sui punti di vista – e conviene farlo, conviene, questo fa bene, un po' di discussione fa bene – su sensibilità e idee diverse, perché è brutto non discutere mai. Quando c'è questa pace troppo rigorista, non è di Dio. In una famiglia i fratelli discutono, scambiano i punti di vista. Io sospetto di coloro che non discutono mai, perché hanno "agende" nascoste, sempre. Questa è la fraternità della Chiesa: si può discutere sulle visioni, su sensibilità, su idee diverse, e in certi casi dirsi le cose in faccia con franchezza, questo aiuta in certi casi, e non dirle da dietro con un chiacchiericcio che non fa bene a nessuno. È occasione di crescita e cambiamento la discussione. Ma ricordiamo sempre: si discute non per farsi la guerra, non per imporsi, ma per esprimere e vivere la vitalità dello Spirito, che è amore e comunione. Si discute, ma si rimane fratelli. Io ricordo, da bambino, eravamo in cinque. Si discuteva fra noi, fortemente a volte, non tutti i giorni, e poi a tavola eravamo tutti insieme. La discussione della famiglia che ha una madre, la madre Chiesa: i figli discutono.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di una *Chiesa fraterna* che sia strumento di fraternità per il mondo. Qui a Cipro esistono tante sensibilità spirituali ed ecclesiali, varie storie di provenienza, di riti, di tradizioni diverse; ma non dobbiamo sentire la diversità come una minaccia all'identità, né dobbiamo ingelosirci e preoccuparci dei rispettivi spazi. Se cadiamo in questa tentazione cresce la paura, la paura genera diffidenza, la diffidenza sfocia nel sospetto e prima o poi porta alla guerra. Siamo fratelli, amati da un unico Padre. Siete immersi nel Mediterraneo: un mare di storie diverse, un mare che ha cullato tante civiltà, un mare dal quale ancora oggi sbarcano persone, popoli e culture da ogni parte del mondo. Con la vostra fraternità potete ricordare a tutti, all'Europa intera, che per costruire un futuro degno dell'uomo occorre lavorare insieme, superare le divisioni, abbattere i muri e coltivare il sogno dell'unità. Abbiamo bisogno di accoglierci e integrarci, di camminare insieme, di essere sorelle e fratelli tutti!

Vi ringrazio per quello che siete e per quello che fate, per la gioia con cui annunciate il Vangelo e per le fatiche e le rinunce con cui lo sostenete e fate progredire. È questa la via disegnata dai santi Apostoli Paolo e Barnaba. Vi auguro di essere sempre una Chiesa paziente, che discerne, che non si spaventa mai, discerne, che accompagna e che integra; e una Chiesa fraterna, che fa spazio all'altro, discute ma rimane unita, e cresce nella discussione. Vi benedico, ognuno di voi. E, per favore, continuate a pregare per me, perché ne ho bisogno! Efcharistó! [Grazie!]

## П

Occursus cum Auctoritatibus, Societate Civili et Corpore Legatorum (in Aula Caeremoniarum Palatii Praesidis, Nicosiae).\*

Signor Presidente della Repubblica, Membri del Governo e del Corpo diplomatico, distinte Autorità religiose e civili, insigni Rappresentanti della società e del mondo della cultura, Signore e Signori!

Vi saluto cordialmente, manifestandovi la mia gioia di essere qui. Ringrazio Lei, Signor Presidente, per l'accoglienza che mi ha riservato a nome dell'intera popolazione. Sono venuto pellegrino in un Paese piccolo per la geografia ma grande per la storia; in un'isola che nei secoli non ha isolato le genti, ma le ha collegate; in una terra il cui confine è il mare; in un luogo che segna la porta orientale dell'Europa e la porta occidentale del Medio Oriente. Siete una porta aperta, un porto che congiunge: Cipro, crocevia di civiltà, porta in sé la vocazione innata all'incontro, favorita dal carattere accogliente dei Ciprioti.

Abbiamo appena omaggiato il primo Presidente di questa Repubblica, l'Arcivescovo Makarios, e nel compiere tale gesto ho desiderato omaggiare tutti i cittadini. Il suo nome, Makarios, evoca le parole iniziali del primo discorso di Gesù: le Beatitudini.¹ Chi è makarios, chi è veramente beato secondo la fede cristiana, a cui questa terra è inscindibilmente legata? Beati possono essere tutti, e sono anzitutto i poveri in spirito, i feriti dalla vita, coloro che vivono con mitezza e misericordia, quanti senza apparire praticano la giustizia e costruiscono la pace. Le Beatitudini, cari amici, sono la perenne costituzione del cristianesimo. Viverle permette al Vangelo di essere sempre giovane e di fecondare la società di speranza. Le Beatitudini sono la bussola per orientare, a ogni latitudine, le rotte che i cristiani affrontano nel viaggio della vita.

Proprio da qui, dove Europa e Oriente si incontrano, è cominciata la prima grande inculturazione del Vangelo nel continente ed è per me emozio-

<sup>\*</sup> Die 2 Decembris 2021.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 1}$  Cfr Mt 5, 3-12.

nante ripercorrere i passi dei grandi missionari delle origini, in particolare dei santi Paolo, Barnaba e Marco. Eccomi dunque pellegrino tra di voi per camminare con voi, cari Ciprioti; con tutti voi, nel desiderio che la buona notizia del Vangelo da qui porti all'Europa un lieto messaggio nel segno delle Beatitudini. Quello che infatti i primi cristiani donarono al mondo con la forza mite dello Spirito fu un inaudito messaggio di bellezza. Fu la novità sorprendente della beatitudine a portata di tutti a conquistare i cuori e le libertà di molti. Questo Paese ha un'eredità particolare in tal senso, come messaggero di bellezza tra i continenti. Cipro traluce di bellezza nel suo territorio, che va tutelato e custodito con politiche ambientali opportune e concertate con i vicini. La bellezza traspare anche nell'architettura, nell'arte, in particolare sacra, nell'artigianato religioso, nei tanti tesori archeologici. Traendo dal mare che ci circonda un'immagine, vorrei dire che quest'isola rappresenta una perla di grande valore nel cuore del Mediterraneo.

Una perla, infatti, diventa quello che è perché si forma nel tempo: richiede anni perché le varie stratificazioni la rendano compatta e lucente. Così la bellezza di questa terra deriva dalle culture che nei secoli si sono incontrate e mescolate. Anche oggi la luce di Cipro ha molte sfaccettature: tanti sono i popoli e le genti che, con diverse tinte, compongono la gamma cromatica di questa popolazione. Penso pure alla presenza di molti immigrati, percentualmente la più rilevante tra i Paesi dell'Unione Europea. Custodire la bellezza multicolore e poliedrica dell'insieme non è facile. Richiede, come nella formazione della perla, tempo e pazienza, domanda uno sguardo ampio che abbracci la varietà delle culture e si protenda al futuro con lungimiranza. È importante, in questo senso, tutelare e promuovere ogni componente della società, in modo speciale quelle statisticamente minoritarie. Penso anche a vari enti cattolici che beneficerebbero di un opportuno riconoscimento istituzionale, perché il contributo che recano alla società attraverso le loro attività, in particolare educative e caritative, sia ben definito dal punto di vista legale.

Una perla porta alla luce la sua bellezza in circostanze difficili. Nasce nell'oscurità, quando l'ostrica "soffre" dopo aver subito una visita inattesa che ne mina l'incolumità, come ad esempio un granello di sabbia che la irrita. Per proteggersi reagisce assimilando quanto l'ha ferita: avvolge ciò che per lei è pericoloso ed estraneo e lo trasforma in bellezza, in una perla. La perla di Cipro è stata oscurata dalla pandemia, che ha impedito

a tanti visitatori di accedervi e di vederne la bellezza, aggravando, come in altri luoghi, le conseguenze della crisi economico-finanziaria. In questo periodo di ripresa non sarà tuttavia la foga di recuperare quanto perduto a garantire uno sviluppo solido e duraturo, ma l'impegno a promuovere il risanamento della società, in particolare attraverso una decisa lotta alla corruzione e alle piaghe che ledono la dignità della persona; penso ad esempio al traffico di esseri umani.

Ma la ferita che più soffre questa terra è data dalla terribile lacerazione che ha subito negli ultimi decenni. Penso al patimento interiore di quanti non possono tornare alle loro case e ai loro luoghi di culto. Prego per la vostra pace, per la pace di tutta l'isola, e la auspico con tutte le forze. La via della pace, che risana i conflitti e rigenera la bellezza della fraternità, è segnata da una parola: dialogo, che Lei, Signor Presidente, ha ripetuto tante volte. Dobbiamo aiutarci a credere nella forza paziente e mite del dialogo, quella forza della pazienza, di "portare sulle spalle", hypomoné, attingendola dalle Beatitudini. Sappiamo che non è una strada facile; è lunga e tortuosa, ma non ci sono alternative per giungere alla riconciliazione. Alimentiamo la speranza con la forza dei gesti anziché sperare in gesti di forza. Perché c'è un potere dei gesti che prepara la pace: non quello dei gesti di potere, delle minacce di ritorsione e delle dimostrazioni di potenza, ma quello dei gesti di distensione, dei concreti passi di dialogo. Penso, ad esempio, all'impegno a disporsi a un confronto sincero che metta al primo posto le esigenze della popolazione, a un coinvolgimento sempre più fattivo della Comunità internazionale, alla salvaguardia del patrimonio religioso e culturale, alla restituzione di quanto in tal senso è particolarmente caro alla gente, come i luoghi o almeno le suppellettili sacre. A questo proposito, vorrei esprimere apprezzamento e incoraggiamento nei riguardi del Religious Track of the Cyprus Peace Project, promosso dall'Ambasciata di Svezia, perché tra i Capi religiosi si coltivi il dialogo.

Proprio i tempi che non paiono propizi e nei quali il dialogo langue sono quelli che possono preparare la pace. Ce lo ricorda ancora la perla, che diventa tale nella pazienza oscura di tessere sostanze nuove insieme all'agente che l'ha ferita. In questi frangenti non si lasci prevalere l'odio, non si rinunci a curare le ferite, non si dimentichi la situazione delle persone scomparse. E quando viene la tentazione di scoraggiarsi, si pensi alle generazioni future, che desiderano ereditare un mondo pacificato, collabora-

tivo, coeso, non abitato da rivalità perenni e inquinato da contese irrisolte. A questo serve il dialogo, senza il quale crescono sospetto e risentimento. Ci sia di riferimento il Mediterraneo, ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie; nella sua bellezza profonda è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi. Cipro, crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un'azione di pace. Sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo.

La pace non nasce spesso dai grandi personaggi, ma dalla determinazione quotidiana – tutti i giorni – dei più piccoli. Il continente europeo ha bisogno di riconciliazione e di unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare in avanti. Perché non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità. Guardiamo alla storia di Cipro e vediamo come l'incontro e l'accoglienza hanno portato frutti benefici a lungo termine. Non solo in riferimento alla storia del cristianesimo, per la quale Cipro fu "il trampolino di lancio" nel continente, ma anche per la costruzione di una società che ha trovato la propria ricchezza nell'integrazione. Questo spirito di allargamento, questa capacità di guardare oltre i propri confini ringiovanisce, permette di ritrovare la lucentezza perduta.

Riferendosi a Cipro, gli Atti degli Apostoli raccontano che Paolo e Barnaba per giungere a Pafos "attraversarono tutta l'isola". È per me una gioia attraversare in questi giorni la storia e l'animo di questa terra, con il desiderio che il suo anelito di unità e il suo messaggio di bellezza continuino a guidarne il cammino. O Theós na evloghí tin Kípro! [Dio benedica Cipro!]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr At 13, 6.

## Ш

# Occursus cum Sancto Synodo (in cathedrali orthodoxa, Nicosiae).\*

Beatitudine, cari Vescovi del Santo Sinodo,

sono lieto di essere tra voi e vi sono grato per la cordiale accoglienza. Grazie, caro Fratello, per le sue parole, per l'apertura del cuore e per l'impegno nel promuovere il dialogo tra di noi. Desidero estendere il mio saluto ai sacerdoti, ai diaconi e ai fedeli tutti della Chiesa ortodossa di Cipro, con un pensiero particolare per i monaci e per le monache, che con la loro preghiera purificano ed elevano la fede di tutti.

La grazia di essere qui mi fa venire alla mente che abbiamo una comune origine apostolica: Paolo attraversò Cipro e in seguito giunse a Roma. Discendiamo dunque dal medesimo ardore apostolico e un'unica via ci collega, quella del Vangelo. Mi piace così vederci in cammino sulla stessa strada, in cerca di una sempre maggiore fraternità e della piena unità. In questo lembo di Terra Santa che diffonde la grazia di quei Luoghi nel Mediterraneo, viene naturale ripensare a tante pagine e figure bibliche. Tra tutte, vorrei fare ancora riferimento a San Barnaba, evidenziando alcuni aspetti che possono orientarci nel cammino.

«Giuseppe, soprannominato dagli Apostoli Barnaba».¹ Così viene presentato dagli Atti degli Apostoli. Lo conosciamo e veneriamo dunque attraverso il suo soprannome, tanto era indicativo della persona. Ora, la parola Barnaba significa al tempo stesso "figlio della consolazione" e "figlio dell'esortazione". È bello che nella sua figura si fondano entrambe le caratteristiche, indispensabili per l'annuncio del Vangelo. Ogni vera consolazione, infatti, non può rimanere intimistica, ma deve tradursi in esortazione, orientare la libertà al bene. Al contempo, ogni esortazione nella fede non può che fondarsi sulla presenza consolante di Dio ed essere accompagnata dalla carità fraterna.

Così Barnaba, figlio della consolazione, esorta noi suoi fratelli a intraprendere la medesima missione di portare il Vangelo agli uomini, invitandoci a comprendere che l'annuncio non può basarsi solo su esortazioni generali,

<sup>\*</sup> Die 3 Decembris 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At 4, 36.

sulla ripetizione di precetti e norme da osservare, come spesso si è fatto. Esso deve seguire la via dell'incontro personale, prestare attenzione alle domande della gente, ai loro bisogni esistenziali. Per essere figli della consolazione, prima di dire qualcosa, occorre ascoltare, lasciarsi interrogare, scoprire l'altro, condividere. Perché il Vangelo si trasmette per comunione. È questo che, come Cattolici, desideriamo vivere nei prossimi anni, riscoprendo la dimensione sinodale, costitutiva dell'essere Chiesa. E in ciò sentiamo il bisogno di camminare più intensamente con voi, cari Fratelli, che attraverso l'esperienza della vostra sinodalità potete davvero aiutarci. Grazie per la vostra collaborazione fraterna, che si manifesta anche nell'attiva partecipazione alla Commissione mista internazionale per il Dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa.

Auspico di cuore che aumentino le possibilità di frequentarci, di conoscerci meglio, di abbattere tanti preconcetti e di porci in docile ascolto delle rispettive esperienze di fede. Sarà per ciascuno un'esortazione stimolante a fare meglio e porterà a entrambi un frutto spirituale di consolazione. L'Apostolo Paolo, da cui discendiamo, parla spesso di consolazione ed è bello immaginare che Barnaba, figlio della consolazione, sia stato l'ispiratore di alcune sue parole, come quelle con cui, all'inizio della seconda Lettera ai Corinzi, ci raccomanda di consolarci a vicenda con la stessa consolazione con cui siamo stati consolati da Dio.<sup>2</sup> In questo senso, cari Fratelli, desidero assicurarvi la preghiera e la vicinanza mia e della Chiesa cattolica, nei problemi più dolorosi che vi angosciano come nelle speranze più belle e audaci che vi animano. Le tristezze e le gioie vostre ci appartengono, le sentiamo nostre! E sentiamo di avere anche tanto bisogno della vostra preghiera.

In seguito – secondo aspetto – san Barnaba viene presentato dagli Atti degli Apostoli come «un levita originario di Cipro».<sup>3</sup> Il testo non aggiunge altri dettagli, né sul suo aspetto né sulla sua persona, ma subito dopo fa scoprire Barnaba mediante un'azione emblematica: «padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi degli Apostoli».<sup>4</sup> Questo magnifico gesto suggerisce che per rivitalizzarci nella comunione e nella missione occorre anche a noi il coraggio di spogliarci

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr 2 Cor 1, 3-5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> At 4, 36.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> v. 37.

di ciò che, pur prezioso, è terreno, per favorire la pienezza dell'unità. Non mi riferisco certo a quanto è sacro e aiuta a incontrare il Signore, ma al rischio di assolutizzare certi usi e abitudini, non essenziali per vivere la fede. Non lasciamoci paralizzare dal timore di aprirci e di compiere gesti audaci, non assecondiamo quella "inconciliabilità delle differenze" che non trova riscontro nel Vangelo! Non permettiamo che le tradizioni, al plurale e con la "t" minuscola, tendano a prevalere sulla Tradizione, al singolare e con la "T" maiuscola. Essa ci esorta a imitare Barnaba, a lasciare quanto, anche buono, può compromettere la pienezza della comunione, il primato della carità e la necessità dell'unità.

Deponendo quanto possedeva ai piedi degli Apostoli, Barnaba entrò nel loro cuore. Anche noi siamo invitati dal Signore, per riscoprirci parte dello stesso Corpo, ad abbassarci fino ai piedi dei fratelli. Certo, nel campo delle nostre relazioni la storia ha aperto ampi solchi tra di noi, ma lo Spirito Santo desidera che con umiltà e rispetto ci riavviciniamo. Egli ci invita a non rassegnarci di fronte alle divisioni del passato e a coltivare insieme il campo del Regno, con pazienza, assiduità e concretezza. Perché se lasciamo da parte teorie astratte e lavoriamo insieme fianco a fianco, ad esempio nella carità, nell'educazione, nella promozione della dignità umana, riscopriremo il fratello e la comunione maturerà da sé, a lode di Dio. Ognuno manterrà i propri modi e il proprio stile, ma con il tempo il lavoro congiunto accrescerà la concordia e si mostrerà fecondo. Come queste terre mediterranee sono state abbellite dalla lavorazione rispettosa e paziente dell'uomo, così, con l'aiuto di Dio e con umile perseveranza, coltiviamo la nostra comunione apostolica!

È un frutto buono, ad esempio, quanto accade qui a Cipro presso la chiesa della "Tuttasanta della Città d'oro". Il tempio dedicato alla *Panaghia Chrysopolitissa* è oggi luogo di culto per varie confessioni cristiane, amato dalla popolazione e scelto spesso per la celebrazione dei matrimoni. È dunque un segno di comunione di fede e di vita sotto lo sguardo della Santa Madre di Dio, che raduna i suoi figli. All'interno del complesso è inoltre custodita la colonna dove, secondo la tradizione, san Paolo subì trentanove colpi di frusta per aver annunciato la fede a Pafos. La missione, così come la comunione, passa sempre attraverso sacrifici e prove.

Proprio una prova – è il terzo aspetto che traggo dalla figura di Barnaba – segnò la sua vicenda e i primordi della diffusione del Vangelo in queste terre.

Nel suo ritorno a Cipro con Paolo e Marco, egli vi trovò Elimas, «mago e falso profeta»,<sup>5</sup> che fece loro opposizione con malizia, cercando di rendere tortuose le vie diritte del Signore.<sup>6</sup> Non mancano anche oggi falsità e inganni che il passato ci mette davanti e che ostacolano il cammino. Secoli di divisione e distanze ci hanno fatto assimilare, anche involontariamente, non pochi pregiudizi ostili nei riguardi degli altri, preconcetti basati spesso su informazioni scarse e distorte, divulgate da una letteratura aggressiva e polemica. Ma tutto ciò distorce la via di Dio, che è protesa alla concordia e all'unità. Cari Fratelli, la santità di Barnaba è eloquente anche per noi! Quante volte nella storia tra cristiani ci siamo preoccupati di opporci agli altri anziché di accogliere docilmente la via di Dio, che tende a ricomporre le divisioni nella carità! Quante volte abbiamo ingigantito e diffuso pregiudizi sugli altri, anziché adempiere all'esortazione che il Signore ha ripetuto specialmente nel Vangelo scritto da Marco, che fu con Barnaba su quest'isola: farsi piccoli, servirsi gli uni gli altri.<sup>7</sup>

Beatitudine, sono rimasto commosso oggi, nel nostro dialogo, quando Lei ha parlato della Chiesa Madre. La nostra Chiesa è madre, e una madre sempre raduna i suoi figli con tenerezza. Abbiamo fiducia in questa Madre Chiesa, che raduna tutti noi e che con pazienza, tenerezza e coraggio ci porta avanti nel cammino del Signore. Ma, per sentire la maternità della Chiesa, tutti noi dobbiamo andare lì, dove la Chiesa è madre. Tutti noi, con le nostre differenze, ma tutti figli della Chiesa Madre. Grazie per quella riflessione che oggi ha fatto con me.

Invochiamo dal Signore sapienza e coraggio per seguire le sue vie, non le nostre. Domandiamolo per intercessione dei Santi. Leontios Machairas, cronista del XV secolo, definì Cipro "Isola santa" per la quantità di martiri e beati che queste terre hanno conosciuto lungo i secoli. Oltre ai più noti e venerati, come Barnaba, Paolo e Marco, Epifanio, Barbara, Spiridione, ce ne sono tanti altri: schiere innumerevoli di santi che, uniti nell'unica Chiesa celeste – la Chiesa Madre –, ci sospingono a navigare insieme verso il porto a cui tutti sospiriamo. Da Lassù invitano a fare di Cipro, già ponte tra Oriente e Occidente, un ponte tra Cielo e terra. Così sia, a gloria della Santissima Trinità, per il bene nostro e per il bene di tutti. Grazie.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> At 13, 6,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr vv. 8.10.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Mc 9, 35; 10, 43-44.

# IV

### Sancta Missa (in campo institutionis athleticae GSP, Nicosiae).\*

Due ciechi, mentre Gesù passa, gli gridano la loro miseria e la loro speranza: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi!».¹ "Figlio di Davide" era un titolo attribuito al Messia, che le profezie annunciavano della stirpe di Davide. I due protagonisti del Vangelo odierno, dunque, sono ciechi, eppure vedono ciò che più conta: riconoscono Gesù come Messia venuto nel mondo. Soffermiamoci su tre passaggi di questo incontro. Possono aiutarei, in questo cammino d'Avvento, ad accogliere a nostra volta il Signore che viene, il Signore che passa.

Il primo passaggio: andare da Gesù per guarire. Il testo dice che i due ciechi gridavano al Signore mentre lo seguivano.<sup>2</sup> Non lo vedono ma ascoltano la sua voce e seguono i suoi passi. Cercano nel Cristo quello che avevano preannunciato i profeti, cioè i segni di guarigione e di compassione di Dio in mezzo al suo popolo. A questo proposito aveva scritto Isaia: «Si apriranno gli occhi dei ciechi».<sup>3</sup> E un'altra profezia, contenuta nella prima Lettura di oggi: «Liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno».<sup>4</sup> I due del Vangelo si fidano di Gesù e lo seguono in cerca di luce per i loro occhi.

E perché, fratelli e sorelle, queste due persone si fidano di Gesù? Perché percepiscono che, nel buio della storia, Egli è la luce che illumina le notti del cuore e del mondo, che sconfigge le tenebre e vince ogni cecità. Anche noi, lo sappiamo, portiamo nel cuore delle cecità. Anche noi, come i due ciechi, siamo viandanti spesso immersi nelle oscurità della vita. La prima cosa da fare è andare da Gesù, come Lui stesso chiede: «Venite a me voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Chi di noi non è in qualche modo stanco e oppresso? Tutti. Però facciamo resistenza a incamminarci verso Gesù; tante volte preferiamo rimanere chiusi in noi

<sup>\*</sup> Die 3 Decembris 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 9, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr v. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 35. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 29. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mt 11, 28.

stessi, stare soli con le nostre oscurità, piangerci un po' addosso, accettando la cattiva compagnia della tristezza. Gesù è il medico: solo Lui, la luce vera che illumina ogni uomo, Lui ci dà l'abbondanza di luce, di calore, di amore. Solo Lui libera il cuore dal male. Possiamo domandarci: mi rinchiudo nel buio della malinconia, che dissecca le sorgenti della gioia, oppure vado da Gesù e gli porto la mia vita? Seguo Gesù, lo "inseguo", gli grido i miei bisogni, gli consegno le mie amarezze? Facciamolo, diamo a Gesù la possibilità di guarirci il cuore. Questo è il primo passaggio; la guarigione interiore ne richiede altri due.

Il secondo è portare insieme le ferite. In questo racconto evangelico non c'è la guarigione di un solo cieco, come ad esempio nei casi di Bartimeo o del cieco nato. Qui i ciechi sono due. Si trovano insieme sulla strada. Insieme condividono il dolore per la loro condizione, insieme desiderano una luce che possa accendere un bagliore nel cuore delle loro notti. Il testo che abbiamo ascoltato è sempre al plurale, perché i due fanno tutto insieme: entrambi seguono Gesù, entrambi gridano verso di Lui e chiedono la guarigione; non ciascuno per sé stesso, ma insieme. È significativo che dicano a Cristo: abbi pietà di noi. Usano il "noi", non dicono "io". Non pensano ciascuno alla propria cecità, ma chiedono aiuto insieme. Ecco il segno eloquente della vita cristiana, ecco il tratto distintivo dello spirito ecclesiale: pensare, parlare, agire come un "noi", uscendo dall'individualismo e dalla pretesa di autosufficienza che fanno ammalare il cuore.

I due ciechi, con la condivisione delle loro sofferenze e con la loro fraterna amicizia, ci insegnano tanto. Ciascuno di noi è in qualche modo cieco a causa del peccato, che ci impedisce di "vedere" Dio come Padre e gli altri come fratelli. Questo fa il peccato, distorce la realtà: ci fa vedere Dio come padrone e gli altri come problemi. È l'opera del tentatore, che falsifica le cose e tende a mostrarcele sotto una luce negativa per gettarci nello sconforto e nell'amarezza. E la brutta tristezza, che è pericolosa e non viene da Dio, si annida bene nella solitudine. Dunque, non si può affrontare il buio da soli. Se portiamo da soli le nostre cecità interiori, veniamo sopraffatti. Abbiamo bisogno di metterci l'uno accanto all'altro, di condividere le ferite, di affrontare insieme la strada.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Gv 1, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Mc 10, 46-52.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr Gv 9, 1-41.

Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale e alle sfide che abbiamo davanti nella Chiesa e nella società, siamo chiamati a rinnovare la fraternità. Se restiamo divisi tra di noi, se ciascuno pensa solo a sé o al suo gruppo, se non ci stringiamo insieme, non dialoghiamo, non camminiamo uniti, non possiamo guarire pienamente dalle cecità. La guarigione viene quando portiamo insieme le ferite, quando affrontiamo insieme i problemi, quando ci ascoltiamo e ci parliamo. E questa è la grazia di vivere in comunità, di capire il valore di essere insieme, di essere in comunità. Lo chiedo per voi: possiate stare sempre insieme, essere sempre uniti; andare avanti così e con gioia: fratelli cristiani, figli dell'unico Padre. E lo chiedo anche per me.

Ed ecco il terzo passaggio: annunciare il Vangelo con gioia. Dopo essere stati guariti insieme da Gesù, i due protagonisti anonimi del Vangelo, nei quali possiamo rispecchiarci, iniziano a diffondere la notizia in tutta la regione, a parlarne dappertutto. C'è un po' di ironia in questo fatto: Gesù aveva raccomandato loro di non dire niente a nessuno, ma essi fanno l'esatto contrario. Dal racconto si capisce, però, che non è loro intenzione disobbedire al Signore; semplicemente non riescono a contenere l'entusiasmo di essere stati risanati, la gioia per quanto hanno vissuto nell'incontro con Lui. E qui c'è un altro segno distintivo del cristiano: la gioia del Vangelo, che è incontenibile, «riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù»; <sup>10</sup> la gioia del Vangelo libera dal rischio di una fede intimista, seriosa, lamentosa, e immette nel dinamismo della testimonianza.

Carissimi, è bello vedervi e vedere che vivete con gioia l'annuncio liberante del Vangelo. Vi ringrazio per questo. Non si tratta di proselitismo – per favore, non fare mai proselitismo! – ma di testimonianza; non di moralismo che giudica – no, non farlo – ma di misericordia che abbraccia; non di culto esteriore, ma di amore vissuto. Vi incoraggio ad andare avanti su questa strada: come i due ciechi del Vangelo, rinnoviamo anche noi l'incontro con Gesù e usciamo da noi stessi senza paura per testimoniarlo a quanti incontriamo! Usciamo a portare la luce che abbiamo ricevuto, usciamo a illuminare la notte che spesso ci circonda! Fratelli e sorelle, c'è bisogno di cristiani illuminati ma soprattutto luminosi, che tocchino con tenerezza le

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Mt 9, 30-31.

<sup>10</sup> Esort. ap. Evangelii gaudium, 1.

cecità dei fratelli; che con gesti e parole di consolazione accendano luci di speranza nel buio. Cristiani che seminino germogli di Vangelo nei campi aridi della quotidianità, che portino carezze nelle solitudini della sofferenza e della povertà.

Fratelli, sorelle, il Signore Gesù passa, passa anche per le nostre strade di Cipro, ascolta il grido delle nostre cecità, vuole toccare i nostri occhi, vuole toccare il nostro cuore, farci venire alla luce, rinascere, rialzarci dentro: questo vuole fare Gesù. E rivolge anche a noi la domanda che fece ai quei ciechi: «Credete che io possa fare questo?». Crediamo che Gesù possa fare questo? Rinnoviamo la nostra fiducia in Lui! Diciamogli: Gesù, crediamo che la tua luce è più grande di ogni nostra tenebra; crediamo che Tu puoi guarirci, che Tu puoi rinnovare la nostra fraternità, che puoi moltiplicare la nostra gioia; e con tutta la Chiesa Ti invochiamo, tutti insieme: Vieni, Signore Gesù! [tutti ripetono: "Vieni, Signore Gesù!"] Vieni, Signore Gesù! [tutti: "Vieni, Signore Gesù! [tutti: "Vieni, Signore Gesù!"] Vieni, Signore Gesù!"]

#### Saluto finale al termine della Messa

Cari fratelli e sorelle,

sono io che desidero ringraziare tutti voi! Domani mattina avrò modo di salutare il Signor Presidente della Repubblica, qui presente: lo saluterò al momento di congedarmi da questo Paese, ma fin da ora desidero di cuore esprimere a tutti la mia gratitudine per l'accoglienza e l'affetto che mi sono stati riservati. Grazie!

Qui a Cipro sto respirando un po' di quell'atmosfera tipica della Terra Santa, dove l'antichità e la varietà delle tradizioni cristiane arricchiscono il pellegrino. Questo mi fa bene, e fa bene incontrare comunità di credenti che vivono il presente con speranza, aperti al futuro, e condividono questo orizzonte con i più bisognosi. Penso, in particolare, ai migranti in cerca di una vita migliore, con i quali trascorrerò il mio ultimo incontro su quest'isola, insieme ai fratelli e alle sorelle di varie confessioni cristiane.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per questa visita! Pregate per me. Il Signore vi benedica e la Madonna vi protegga. *Efcharistó!* [Grazie!]

# V

### Prex Oecumenica cum Migrantibus (in ecclesia Sanctae Crucis, Nicosiae).\*

Cari fratelli e sorelle!

È una grande gioia trovarmi qui con voi e concludere la mia visita a Cipro con questo incontro di preghiera. Ringrazio i Patriarchi Pizzaballa e Béchara Raï, come pure la Signora Elisabeth della Caritas. Saluto con affetto e riconoscenza i Rappresentanti delle diverse confessioni cristiane presenti a Cipro.

Un grande "grazie" dal cuore desidero dire a voi, giovani migranti, che avete dato le vostre testimonianze. Le avevo ricevute in anticipo circa un mese fa e mi avevano colpito tanto, e anche oggi mi hanno commosso, un'altra volta, a sentirle. Ma non è solo emozione, è molto di più: è la commozione che viene dalla bellezza della verità. Come quella di Gesù quando esclamò: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, ai dotti e le hai rivelate ai piccoli».¹ Anch'io rendo lode al Padre celeste perché questo accade oggi, qui – come pure in tutto il mondo –: ai piccoli Dio rivela il suo Regno, Regno di amore, di giustizia e di pace.

Dopo aver ascoltato voi, comprendiamo meglio tutta la forza profetica della Parola di Dio che, attraverso l'apostolo Paolo, dice: «Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, familiari di Dio».² Parole scritte ai cristiani di Efeso – non lontano da qui! –; molto distanti nel tempo, ma parole vicinissime, più attuali che mai, come scritte oggi per noi: "Voi non siete stranieri, ma concittadini". Questa è la profezia della Chiesa: una comunità che – con tutti i limiti umani – incarna il sogno di Dio. Perché anche Dio sogna, come te, Mariamie, che vieni dalla Repubblica Democratica del Congo e ti sei definita "piena di sogni". Come te Dio sogna un mondo di pace, in cui i suoi figli vivono come fratelli e sorelle. Dio vuole questo, Dio sogna questo. Siamo noi a non volerlo.

La vostra presenza, fratelli e sorelle migranti, è molto significativa per questa celebrazione. Le vostre testimonianze sono come uno "specchio" per noi, comunità cristiane. Quando tu, Thamara, che vieni dallo Sri Lanka, dici:

<sup>\*</sup> Die 3 Decembris 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mt 11, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ef 2, 19.

"Spesso mi viene chiesto *chi sono*": la brutalità della migrazione mette in gioco la propria identità. "Ma io sono questo? Non lo so... Dove sono le mie radici? Chi sono?". E quando dici questo, ci ricordi che anche a noi a volte viene posta questa domanda: "Chi sei tu?". E purtroppo spesso si intende dire: "Da che parte stai? A quale gruppo appartieni?". Ma come ci hai detto tu, non siamo numeri, non siamo individui da catalogare; siamo "fratelli", "amici", "credenti", "prossimi" gli uni degli altri. Ma quando gli interessi di gruppo o gli interessi politici, anche delle Nazioni, spingono, tanti di noi si trovano messi da parte, senza volerlo, schiavi. Perché l'interesse sempre schiavizza, sempre crea schiavi. L'amore, che è largo, che è contrario all'odio, l'amore ci fa liberi.

Quando tu, Maccolins, che vieni dal Camerun, dici che nel corso della tua vita sei stato "ferito dall'odio", tu stai parlando di questo, di queste ferite degli interessi; e ci ricordi che l'odio ha inquinato anche le nostre relazioni tra cristiani. E questo, come hai detto tu, lascia il segno, un segno profondo, che dura a lungo. È un veleno. Sì, l'hai fatto sentire tu, con la tua passione: l'odio è un veleno da cui è difficile disintossicarsi. E l'odio è una mentalità distorta, che invece di farci riconoscere fratelli, ci fa vedere come avversari, come rivali, quando non come oggetti da vendere o da sfruttare.

Quando tu, Rozh, che vieni dall'Iraq, dici che sei "una persona in viaggio", ci ricordi che anche noi siamo comunità in viaggio, siamo in cammino dal conflitto alla comunione. Su questa strada, che è lunga ed è fatta di salite e discese, non devono farci paura le differenze tra noi, ma piuttosto sì, devono farci paura le nostre chiusure, i nostri pregiudizi, che ci impediscono di incontrarci veramente e di camminare insieme. Le chiusure e i pregiudizi ricostruiscono tra noi quel muro di separazione che Cristo ha abbattuto, cioè l'inimicizia. E allora il nostro viaggio verso la piena unità può fare dei passi avanti nella misura in cui, tutti insieme, teniamo lo sguardo fisso su Gesù, su di Lui, che è «la nostra pace», che è la «pietra d'angolo». E Lui, il Signore Gesù, ci viene incontro con il volto del fratello emarginato e scartato. Con il volto del migrante disprezzato, respinto, ingabbiato, sfruttato... Ma anche – come hai detto tu – del migrante che è in viaggio verso qualcosa, verso una speranza, verso una convivenza più umana.

E così Dio ci parla attraverso i vostri sogni. Il pericolo è che tante volte non lasciamo entrare i sogni, in noi, e preferiamo dormire e non sognare. È

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Ef 2, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> v. 20.

tanto facile guardare da un'altra parte. E in questo mondo ci siamo abituati a quella cultura dell'indifferenza, a quella cultura del guardare da un'altra parte, e addormentarci così, tranquilli. Ma per questa strada mai si può sognare. È duro. Dio parla attraverso i vostri sogni. Dio non parla attraverso le persone che non possono sognare niente, perché hanno tutto o perché il loro cuore si è indurito. Dio chiama anche noi a non rassegnarci a un mondo diviso, a non rassegnarci a comunità cristiane divise, ma a camminare nella storia attratti dal sogno di Dio, cioè un'umanità senza muri di separazione, liberata dall'inimicizia, senza più stranieri ma solo concittadini, come ci diceva Paolo nel brano che ho citato. Diversi, certo, e fieri delle nostre peculiarità; fieri di essere diversi, di queste peculiarità che sono dono di Dio. Diversi, fieri di esserlo, ma sempre riconciliati, sempre fratelli.

Possa quest'isola, segnata da una dolorosa divisione - sto guardando il muro, lì [attraverso il portale aperto della chiesa] – possa diventare con la grazia di Dio laboratorio di fraternità. Io ringrazio tutti coloro che lavorano per questo. Pensare che quest'Isola è generosa, ma non può fare tutto, perché il numero di gente che arriva è superiore alle sue possibilità di inserire, di integrare, di accompagnare, di promuovere. La sua vicinanza geografica facilita..., ma non è facile. Dobbiamo capire i limiti a cui i governanti di quest'Isola sono legati. Ma sempre c'è in questa Isola, e l'ho visto nei responsabili che ho visitato, [l'impegno] di diventare, con la grazia di Dio, laboratorio di fraternità. E lo potrà essere a due condizioni. La prima è l'effettivo riconoscimento della dignità di ogni persona umana.<sup>6</sup> La nostra dignità non si vende, non si affitta, non va perduta. La fronte alta: io sono degno figlio di Dio. L'effettivo riconoscimento della dignità di ogni persona umana: questo è il fondamento etico, un fondamento universale che è anche al centro della dottrina sociale cristiana. La seconda condizione è l'apertura fiduciosa a Dio Padre di tutti; e questo è il "lievito" che siamo chiamati a portare come credenti.<sup>7</sup>

A queste condizioni è possibile che il sogno si traduca in un viaggio quotidiano, fatto di passi concreti dal conflitto alla comunione, dall'odio all'amore, dalla fuga all'incontro. Un cammino paziente che, giorno dopo giorno, ci fa entrare nella terra che Dio ha preparato per noi, la terra dove, se ti domandano: "Chi sei?", puoi rispondere a viso aperto: "Guarda, sono tuo fratello: non mi conosci?". E andare così, lentamente.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr Enc. Fratelli tutti, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr *ibid.*, 272.

Ascoltando voi, guardandovi in faccia, la memoria va oltre, va alle sofferenze. Voi siete arrivati qui: ma quanti dei vostri fratelli e delle vostre sorelle sono rimasti per strada? Quanti disperati iniziano il cammino in condizioni molto difficili, anche precarie, e non sono potuti arrivare? Possiamo parlare di questo mare che è diventato un grande cimitero. Guardando voi, guardo le sofferenze del cammino, tanti che sono stati rapiti, venduti, sfruttati..., ancora sono in cammino, non sappiamo dove. È la storia di una schiavitù, una schiavitù universale. Noi guardiamo cosa succede, e il peggio è che ci stiamo abituando a questo. "Ah, sì, oggi è affondato un barcone, lì... tanti dispersi...". Ma guarda che questo abituarsi è una malattia grave, è una malattia molto grave e non c'è antibiotico per questa malattia! Dobbiamo andare contro questo vizio dell'abituarsi a leggere queste tragedie nei giornali o sentirli in altri media. Guardando voi, penso a tanti che sono dovuti tornare indietro perché li hanno respinti e sono finiti nei lager, veri lager, dove le donne sono vendute, gli uomini torturati, schiavizzati... Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei *lager* del secolo scorso, quelli dei nazisti, quelli di Stalin, ci lamentiamo quando vediamo questo e diciamo: "ma come mai è successo questo?". Fratelli e sorelle: sta succedendo oggi, nelle coste vicine! Posti di schiavitù. Ho guardato alcune testimonianze filmate di questo: posti di tortura, di vendita di gente. Questo lo dico perché è responsabilità mia aiutare ad aprire gli occhi. La migrazione forzata non è un'abitudine quasi turistica: per favore! E il peccato che abbiamo dentro ci spinge a pensarla così: "Mah, povera gente, povera gente!". E con quel "povera gente" cancelliamo tutto. È la guerra di questo momento, è la sofferenza di fratelli e sorelle che noi non possiamo tacere. Coloro che hanno dato tutto quello che avevano per salire su un barcone, di notte, e poi... senza sapere se arriveranno... E poi, tanti respinti per finire nei *lager*, veri posti di confinamento e di tortura e di schiavitù.

Questa è la storia di questa *civiltà sviluppata*, che noi chiamiamo *Occidente*. E poi – scusatemi, ma vorrei dire quello che ho nel cuore, almeno per pregare l'uno per l'altro e fare qualcosa – poi, i fili spinati. Uno lo vedo qui: questa è una guerra di odio che divide un Paese. Ma i fili spinati, in altre parti dove ci sono, si mettono per non lasciare entrare il rifugiato, quello che viene a chiedere libertà, pane, aiuto, fratellanza, gioia, che sta fuggendo dall'odio e si trova davanti a un odio che si chiama *filo spinato*. Che il Signore risvegli la coscienza di tutti noi davanti a queste cose.

E scusatemi se ho detto le cose come sono, ma non possiamo tacere e guardare dall'altra parte, in questa cultura dell'indifferenza.

Che il Signore benedica tutti voi! Grazie.

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### AGRIGENTINA

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servi Dei Rosarii Angeli Livatino, Christifidelis laici (†1990)

#### DECRETUM SUPER MARTYRIO

«Ecce prospere aget servus meus; exaltabitur et elevabitur et sublimis erit valde» (Is 52, 13).

Servus Dei Rosarius Angelus Livatino vitam terrenam praemature perfecit, autenticarum "structurarum peccati" generis mafiosi vi occisus. Quod actum est propter odium contra fidem huius iuvenis viri qui iustitiam cupiebat, videlicet huius christiani iudicis qui Dominum tantopere diligebat.

Servus Dei die 3 mensis Octobris anno 1952 est Candicattini ortus atque in ecclesia-matrice Sancti Pancratii sacro fonte lustratus. In familia, paroecia, schola ad nobilissimas humanas christianasque virtutes est institutus. Iurisprudentiae doctoris in Panormitana Universitate gradum adeptus, concursum superavit ac Magistraturam est ingressus. Post tirocinium Callonianae, amplius annos decem opus praestitit apud Tribunal Agrigenti, primum munere Substituti Procuratoris Rei Publicae, post per petitionem, ab anno 1979, Magistrati Poenalis Tribunalis fungens. Saepe res de criminum factione tractabat, praesertim patrimoniales. Magno studio continenter operabatur, sereno haud communi animo coram periculis ac minis quoque, societatis regionis suae contentionum plene conscius, ipsorum saevissimorum scelestorum redemptionis spe semper animatus. Omnia, sicut solebat scribere, "sub tutela Dei" ponebat. Fides habitum actionesque eius informabat, cuius itaque ad odium ipsum adversarii eius pervenerunt usque ad extremos exitus. Fiducia, qua voluntati Dei se omnino committebat, oratione, sacramentis

Paenitentiae et Eucharistiae sustinebatur, necnon ferventi devotione erga Virginem Mariam. Cum cotidie ecclesiae adesset, criminum Candicattinensis factionis duces eum "santocchio" contemptim appellabant.

Etsi mater eum suadere identidem conaretur, praesidium aut tutelam numquam quaesiverat, neminem periclitari pro eo volens. Die 21 mensis Septembris anno 1990, multo mane, Agrigentum autoraeda petebat. In via v.d. Statale 640, ponte v.d. Gasena, in insidias incidit atque atrociter est ab armato manipulo trucidatus. Octo et triginta annorum erat tantum. Omnium luctus eius fuit atque tam Ecclesia quam Res Publica Italica virtutem ministerii eius pro iustitia agnoverunt et altum sacrificii eius sensum. Sanctus Ioannes Paulus II die 9 mensis Maii anno 1993 Agrigenti, Servi Dei parentes colloquens, ipsum "martyrem iustitiae et oblique fidei" dixit. Panormi anno 2010 Summus Pontifex Benedictus XVI inter "inclita testimonia iuvenum" Siciliae eum quoque numeravit. Summus Pontifex Franciscus mentionem eius anno 2017 fecit, dein anno 2019 "congruentiam inter fidem et studiosum opus eius" atque "auctoritatem cogitationum eius et pro tempore praesenti" citavit. Instrumentorum communicationis auxilio quoque Servi Dei memoria conservatur, adeo ut eius sanctitatis martyriique fama in Italia et toto terrarum orbe hodie etiam pervulgetur.

Hac ipsa fama Servi Dei incepta est Causa Beatificationis et Canonizationis. A die 21 mensis Septembris anno 2011 ad diem 3 mensis Octobris anno 2018 apud Curiam ecclesiasticam Agrigentina Inquisitio dioecesana super vita et virtutibus Servi Dei est celebrata. Postea, novis documentis amplexis, ut Causa super martyrio instrueretur concessum est, per Inquisitionem suppletivam anno 2019 celebratam. Haec Congregatio de Causis Sanctorum iuridica de validitate omnium inquisitionum peractarum decretum die 14 mensis Februarii anno 2020 edidit.

Positione confecta, consuetas iuxta normas disceptatum est an Servi Dei verum fuisset martyrium. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 22 mensis Septembris anno 2020 responsum adfirmativum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 1 mensis Decembris anno 2020 congregati, professi sunt Servum Dei ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam esse interfectum.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servi Dei Rosarii Angeli Livatino, Christifidelis laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# **MORELIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Vasci de Quiroga, Primi Episcopi Mechoacani (1470 c.-1565)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Sacrificate sacrificium iustitiae et sperate in Domino.

Multi dicunt: Quis ostendit nobis bona?» (Ps 4, 6-7).

Ardenti dilectione in iustitiam animatus sinceraque caritate in Deum et proximum impulsus, Servus Dei Vascus de Quiroga ferax opus pastorale in Mexico complevit, iuvenem implantans Ecclesiam eidemque beneficium relinquens, quo et hodie pastores atque fideles frui possunt.

Servus Dei in loco v.d. Madrigal de las Altas Torres, intra Hispanicam Abulensem provinciam, circiter anno 1470 ortum duxit. Eques iuventute nominatus est Supremi Militaris Ordinis Hospitalarii Sancti Ioannis Hierosolymitani, qui notus est Ordinis Melitensis nomine. Ius didicit in athenaeis Salmanticensi et Vallisoletano atque doctoris adeptus est gradum. Apud Regis Caroli I cohortem opus gessit, plurimis muneribus fungens, inter quae iudicis sedem habentis Aurani, Africae in septentrionali parte.

Rex inde in Novam Hispaniam misit eum ac quinque annos Auditorem in secunda instantia nominavit. Itaque Servus Dei die 9 mensis Ianuarii anno 1531 ingressus est Mexicum. Mechoacanensi in regione, cuius indigenae stipes v.d. Tarascos et Purépechas incolae erant, sedulitate, temperatia, prudentia et studio opus suum perfecit. Haud communi modo, pro inermis invalidisque in primis, iustitiam exercuit atque defendit. Rerum agendarum valde peritus, valetudinaria duo, aere suo, condidit. Anno 1536 Summus Pontifex Paulus III dioecesim Mechoacanam instituit ac Servum Dei, quamvis tunc christifidelis laicus esset, primum Episcopum elegit. Qui, ordinibus minoribus, diaconatu presbyteratuque susceptis, consecratus est anno 1538. Episcopalem sedem primum in loco v.d. Tzintzuntzan constituit, dein autem se in urbem v.d. Pátzcuaro contulit, ubi maior populus erat indigenarum. Alacre pastorale opus egit ac maxime Evangelii nuntium et ampliorem catechesim promovit. Decreta Concilii Tridentini anticipavit, cum Collegium Sancti Nicolai ut seminarium pro hispanicis et indigenis conderet, adeo ut plus quam ducentos presbyteros sacro ordine augere

valuit. Omnes indigenae vulgo "tata" familiariter eum appellabant, quod dicitur interpretatum "pater".

Servi Dei vita certa fide in Deum imbuebatur ac alta caritate in Ecclesiam et Summum Pontificem. Peculiarem devotionem colebat in Mariam Sanctissimam, quam contemplari cupiebat in eius Immaculata Conceptione. Multum meditari solebat, aliorum consilia petere et ante actionem semper precari. Caelum, nobis praestolans, saepe commemorabat. Plurimas angustias ingenti superavit vi, quibus opus eius pro iustitia pastorisque ministerium laboraverunt. Sobrium austerumque vivendi modum servavit atque Christi plane testificatus est caritatem.

Summus Pontifex Franciscus, Moreliae die 16 mensis Februarii anno 2016, Servum Dei "Hispanicum qui indigena factus est" descripsit. Ipse enim aurem indigenarum populo praestitit, quos intellexit atque defendit, in caritate exercenda et in opere perstudiose faciendo instituit ac impulit ad provehendas artes operaque manu conficienda. Pagos et instituta quoque condidit. Iam quidem viventem, multi eum sanctum ducebant. Die 14 mensis Martii anno 1565 obiit.

Numquam Servi Dei imminuente fama, oportere statutum est eius Causam beatificationis et canonizationis instruere. Apud Curiam ecclesiasticam Moreliensem Inquisitio dioecesana habita est a die 10 mensis Novembris anno 1997 ad diem 21 mensis Ianuarii anno 2014, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 20 mensis Ianuarii anno 2015 est agnita. Positio Consultorum Historicorum subiecta est studio die 5 mensis Februarii anno 2019. Inde disceptatum est, iuxta consuetudinem, an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Die 26 mensis Martii anno 2020 Consultores Theologi votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria diei 15 mensis Decembris anno 2020 in Sessione congregati, professi sunt Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Vasci de Quiroga, Primi Episcopi Mechoacani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

 $\begin{array}{c} \text{Marcellus Card. Semeraro} \\ \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### ANCONITANA - AUXIMANA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Bernardini Mariae Piccinelli (in saeculo: Dini), ex Ordine Servorum Mariae, Episcopi Gaudiabensis et Auxiliaris Anconitani (1905-1984)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! Modestia vestra nota sit omnibus hominibus. (...) Et pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, custodiet corda vestra et intellegentias vestras in Christo Iesu» (*Phil* 4, 4-5.7).

Servi Dei Bernardini Mariae Piccinelli (in saeculo: Dini) memoria est boni viri, clari et firmi in virtutum christianarum exercitio, qui per has ipsas et suam religiosi vocationem et pastorale parochi et episcopi auxiliaris ministerium perficere valuit.

Servus Dei die 24 mensis Ianuarii anno 1905 natus est in loco v.d. Madonna dei Fornelli, intra Archidioecesis Bononiensis fines. Insequenti die est baptizatus. Bononiam mota, familia eius ecclesiam Sanctae Mariae Servorum ventitabat, ubi Servus Dei, adhuc puer, altari ministrabat. Anno 1917 iter formationis incepit in Ordine Servorum Mariae atque studia novitiatusque annum in Montefanensi conventu, apud Maceratam, peregit. Studia philosophica Bononiae abrumpere debuit, ut parvi collegii Ronzani pueros doceret. Florentiae biennium philosophiae complevit necnon Servorum Mariae spiritualitatem enodate didicit. Denique Romae doctoris theologiae gradum est adeptus. Die 5 mensis Februarii anno 1928 sacerdotalem ordinationem suscepit. Cum varia officia Regii Lepidi Ronzanique explevisset, anno 1937 parochus nominatus est Anconitanae Sacri Cordis paroeciae. Hic usque ad finem habitavit. Annis secundi belli totius orbis domos adiuvit atque egenis et indefensis succurrit, tamquam in calamitatum tempore. Quapropter civitatis insignia etiam est decoratus.

Anno 1966 Episcopus Auxiliaris Anconitanus renuntiatus est ac die 10 mensis Iulii eiusdem anni consecratus. Vicarius generalis tum factus est et, iure pontificio concesso, parochus ad annum 1968 perstitit. Anno 1980, quinque et septuaginta aetatis annis completis, munera cuncta demisit.

Fides Servi Dei inconcussa fiducia in bonitatem Domini innitebatur, cuius praesentiam cotidiano actuosam teneramque agnoscebat. Tempus amplius ad precandum praestabat et totum Virginis Mariae intercessioni se committebat. Fides ac spes eius, mansuetudo et laetitia contagione vulgabantur. Ita inter iuvenes fratres educandos, ita inter christifideles paroeciae, ita speciali modo inter archidioecesis Anconitanae sacerdotes accidit. Praedicator confessariusque quaerebatur, cum simplicitate ac prudentia cor hominum intueri valeret et omnes solacii exhortationisve verbis sustineret. Sanctos colebat, quorum res gestas virtutisque exempla solebat narrare. Familias maxime curabat, in primis angustia pecuniae, egestate operis vel defectione concordiae laborantes. Eius pauper vivendi modus largitati eius congruebat, adeo ut omnia, quae donantur ei Providentia, ipse caritate erogabat. Nemo autem adiumentum ad egeniores pernegavit ei, cum omnes scierent eum iustitia et ratione pecunia uti. Auxiliaris Episcopus continenter se humilem ostendit atque oboedivit. Aegrotantes et moribundos, quibus adsidebat fidelitate ac lenitate, consolari valebat.

Die 1 mensis Octobris anno 1984 obiit. Meritis virtutibusque suis, a cuncto Anconitano populo luctus est atque multi, iam ab illo tempore, sanctum eum dixerunt.

Cuius sanctitatis fama numquam imminuente, statutum est Servi Dei Causam Beatificationis et Canonizationis incipere. A die 16 mensis Martii anno 1996 ad diem 8 mensis Octobris anno 2006 apud Curiam ecclesiasticam Anconitanam-Auximanam Inquisitio dioecesana est celebrata, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum die 30 mensis Novembris anno 2007 decrevit. Positione exarata, iuxta normas consuetas disceptatum est an Servus Dei heroico in gradu christianas virtutes excoluisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 21 mensis Maii anno 2019, fausto cum exitu, est habitus. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria diei 15 mensis Decembris anno 2020 in Sessione congregati, professi sunt Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico modo exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Bernardini Mariae Piccinelli (in saeculo: Dini), ex Ordine Servorum Mariae, Episcopi Gaudiabensis et Auxiliaris Anconitani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

 $\begin{array}{c} \text{Marcellus Card. Semeraro} \\ \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **CANARIENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Antonii Vincentii González Suárez, Sacerdotis dioecesani (1817-1851)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam» (Mt 16, 25).

Sacerdotalis missionariusque zelus Servi Dei Antonii Vincentii González Suárez ministerium informavit. Viventem Christi imaginem eum in medio christiani populi sanctitatis testimonium reddidit. Quod ipse per oblationem vitae perfecit, "ut Christum lucrifaceret et inveniret in illo" (Fil 3, 8-9).

Servus Dei die 5 mensis Aprilis anno 1817 ortus est in urbe v.d. Agüimes, in Insula Canaria, ac die 12 eiusdem mensis Baptisma suscepit. Natu erat septem fratrum maximus. Piam et humilem inter familiam crevit, agri culturae studentem, atque, iam a pueritia, devotione eminuit in Beatam Virginem a Rosario, in eius patria veneratam. Primam Servi Dei institutionem fratres Ordinis Praedicatorum curaverunt, in conventu Sanctae Mariae ad Nives, qui paternae domui positus erat. Dein acceptus est in Seminarium dioecesanum Palmopoli, ubi philosophica theologicaque studia peregit et, etiamsi tunc alumnus esset, docere inchoavit et secretarii functus est munere. Episcopus Canariensis Servum Dei rettulit in coetum sacerdotum et alumnorum, moribus honestorum doctrinaque rectorum, ad seminarium reformandum. Die 19 mensis Ianuarii anno 1845 presbyter ordinatus est in ecclesia loci v.d. Puerto de la Orotava, in Insula Nivaria. Sequenti anno ei animarum cura commissa est in auxiliari ecclesia Sancti Dominici Palmopoli atque dioecesis promotor nominatus est iustitiae. Anno 1851 eiusdem ecclesiae, quae paroecia interea erat constituta, factus est parochus.

Servus Dei altam caritatem in Eucharistiam numquam intermisit peculiaremque devotionem in Beatam Virginem a Rosario colere. Itaque Ecclesiae haud communi sedulitate et dilectione ministravit.

Sancto Antonio Mariae Claret, qui quattuordecim menses alacer missionarius in Insulis Canariis operatus est, laboris auxilium praestitit ad Evangelium nuntiandum et cum eo feracem obtinuit necessitudinem. Qui inde Servo Dei religiosam tabernam librariam, quam ad christianam fidem

propagandam condiderat, commisit et ipse suasit Episcopo ut Sodalitatem ab Immaculato Corde Mariae apud ecclesiam Sancti Dominici institueret ad eius missionarii operis fructus servandos.

Pauperes et indigentes in Servo Dei benevolentiam et subsidium inveniebant. Inter annum 1846 et annum 1847 gravis fames Insulam Canariam arripuit, necnon anno 1851 cholera in homines vulgata est contactu. Tertia pars animarum paroeciae Sancti Dominici vitam amisit. Potestates, divites et omnes valentes in agros confugiebant vel in propinquiorem Insulam Nivariam. Plurimi autem sacerdotes in urbe permanserunt. Inter quos Servus Dei, sincera caritate impulsus, impigre, diu noctuque, albae equulae insidens pervagabatur ac aegrotantes adiuvabat, moribundos consolabatur speique omnibus laborantibus verba proferebat. In domibus, sed per viam quoque si usus, gratiam dilargitus est sacramentorum. Aliquos sacerdotes contagione affectos obire vidit, at metus periculorumque conscientia eum numquam continuere. "Stola induta obire" se velle dicere solebat.

Quapropter cholera affectus, die 22 mensis Iunii anno 1851 periit. Huius iuvenis sacerdotis obitus nuntio Episcopus eius, presbyteri et christifideles omnes compuncti sunt corde. Propter habitum eius suique oblationem, non tantum Servi Dei virtutes et eruditionem existimare perrexerunt, sed etiam eum ipsum clara sanctitatis circumdederunt fama.

Cum, annis centum a decessu eius transactis, ea ipsa fama in popolo christiano semper eadem esset, primum Servi Dei Causae beatificationis et canonizationis factus est initium. Inquisitio dioecesana postea celebrata est apud Curiam ecclesiasticam Canariensem a die 19 mensis Ianuarii anno 1995 ad diem 19 mensis Maii anno 1998. Cuius decretum de validitate iuridica haec Congregatio de Causis Sanctorum edidit die 30 mensis Aprilis anno 1999. Positione confecta atque die 14 mensis Octobris anno 2014 Consultorum Historicorum iudicio approbata, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset. Felice cum exitu, die 13 mensis Iunii anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Die 1 mensis Decembris anno 2020 Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione congregati, Servum Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico modo excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Antonii Vincentii González Suárez, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BERGOMENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Antonii Seghezzi, Sacerdotis dioecesani, Praefecti dioecesani Virilis Iuventutis Actionis Catholicae (1906-1945)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Genua flectamus ac nil umquam respuamus, quod Deus a nobis intus petit».

Haec Servi Dei Antonii Seghezzi verba viam illustrant, per quam, ut sanctificaretur, ipse percurrit, videlicet fidelitatis ac oboedientiae causa totius sui ipsius oblationis viam, integro nitentique proposito sacerdotali impulsae, alacri animarum zelo alitae et ardenti cum Deo necessitudine per precationem sustentae.

Antonius Seghezzi natus est die 25 mensis Augusti anno 1906 Premoli, in dioecesi Bergomensi. Superioribus studiis peractis, ingressus est seminarium. Scientiarum socialium etiam doctoris gradum adeptus est apud Institutum Catholicum Bergomense. Die 23 mensis Septembris anno 1929 presbyter ordinatus est ac, tribus diebus post, coadiutor parochi Leminis Sancti Bartholomaei nominatus. Interiori vitae perficiendae strenue se tradidit atque, praecellenti sedulitate ac prudentia, spiritualem iuvenum rationem curavit. Paroeciae circulum iuventutis Actionis Catholicae denuo condidit.

Anno 1932 Hadrianus Bernareggi, Episcopus Bergomensis, vocavit eum ut alumnos gymnasii apud Seminarium litteras doceret. Circiter duos annos, Aethiopici belli tempore, munere cappellani militum functus est Africae in Orientali parte. In Italiam anno 1937 rediit atque constitutus est Praefectus ecclesiasticus Foederationis Iuvenum Actionis Catholicae et Consilii dioecesani Secretarius. Iuvenes accipiendo eminebat iisdemque spirituales recessus offerendo et in sequelam Iesu conducendo. Omnes eius sinceri cuiusdam auxilii caritatem semper invenerunt. Per epistulas plurimorum animi moderationem perrexit, qui profecti erant milites.

Huius ministerii annis virtutes eius maxime fulxerunt. Iuvenes in fidem et iustitiam instruebat. Eius vivendi modus temperantiam et sobrietatem patefaciebat ac puritas cordis solam in Deum ostendebat caritatem. Multa incepta, quae recte parari exigebat, volutatem eius designabat ut Evangelii gaudium inter iuvenes ac christianarum sodalitatum pulchritudo usque pervulgarentur.

Iam ab annis fascismi et Servus Dei, sicut plurimi sacerdotes, catholicas intra sodalitates vel ad societatem provehendam operantes, persecutionis passus est actus. Secundi totius mundi belli tempore Episcopo, qui, ne ob latitationem eius funestiora acciderent metuens, eum ut se traderet suadebat, obtemperare maluit. Servus Dei amicis, qui a contrario eum ad fugam suadere conabantur, respondebat se saepe, ut de volutate Dei superiorum per vocem certior fieret, esse precatum. Episcopi desideratum verum mandatum retinebat, ac aliquem eius ipsius causa patientem non toleravisset, sicut et exemplum fidelitatis et integritatis iuvenibus suis relinquere volebat. Ergo iniusto crimine societatis cum quibusdam militum illegitime constitutis globis obtentae se reum fieri suscepit ac, die 22 mensis Novembris anno 1943, damnatus est quinque in vinculorum annos.

Eodem vergente anno in Germaniam deportatus est, primum in carcerem v.d. Stadelheim, deinde in castra operaria v.d. Keisheim. Militum, qui in bello ceciderant, calceamenta seligere coactus est, postea in plumbearum glandium officina opus facere. Miserrimas ob condiciones custodiae, phthise est correptus. Illis iisdem mensibus, una cum aliis sacerdotibus in custodiam traditis, precationem assiduam continuamque meditationem quaerebat. Perquam raro Eucharistiam sumere poterant, sed fere cotidie peccatorum absolutionem inter se impertire solebant. Iam graviter aegrotans, in campum captivis custodiendis Dachaviae motus est, ubi, die 21 mensis Maii anno 1945, summa pietate exspiravit. Corpus in coemeterio Dachaviensi conditum est eiusque tumulus repertus tantum aliquot post annis. Inde Servi Dei exuviae in Italiam anno 1952 translatae sunt, Premoli in coemeterium, denique ab anno 2006 in crypta paroecialis ecclesiae quiescunt.

De eius heroicis virtutibus testimonia necnon eius custodiae et mortis tam luctuosae vices, ut multi eum sanctum putarent effecerunt. Hac numquam transactis annis exstinguente exemplaris vitae fama, Servi Dei Causam beatificationis et canonizationis statutum est incipi. Prima Inquisitio dioecesana apud Curiam ecclesiasticam Bergomensem a die 4 mensis Maii anno 1991 ad diem 11 mensis Novembris anno 1995 habita est, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum die 16 mensis Novembris anno 1996 decrevit. Tum a die 10 mensis Februarii ad diem 21 mensis Maii anno 2006 apud eandem Curiam ecclesiasticam celebrata est Inquisitio suppletiva, cuius decretum de iuridica validitate haec eadem Congregatio edidit die 25 mensis Ianuarii anno 2008. Positione igitur

exarata, iuxta consuetudinem disceptatum est an Servus Dei heroico in gradu virtutes christianas exercuisset. Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus die 8 mensis Aprilis anno 2014 faustum habuit exitum. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria diei 1 mensis Decembris anno 2020 in Sessione, Servum Dei professi sunt theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroico modo excoluisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Antonii Seghezzi, Sacerdotis dioecesani, Praefecti dioecesani Virilis Iuventutis Actionis Catholicae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$3 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### VERONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Bernardi Antonini, Sacerdotis dioecesani (1932-2002)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Invenerunt congregatos Undecim et eos, qui cum ipsis erant, dicentes: Surrexit Dominus vere» (Lc 24, 33-34).

Servi Dei Bernardi Antonini vita et ministerium primorum Paschae testium nuntio resonant. In fide Christi, qui resurrexit, omnia perfecit, ut omnia per eum rursus vivere et sperare possent. Ita muneribus eius Veronae peragendis accidit, sed maxime cum sedulus caritate operaretur ut Ecclesia Catholica in Russia, post septem decades, quibus atheismus dominatus est, denuo florescere valeret.

Servus Dei in lucem editus est Cimici, intra fines archidioecesis Tridentinae, die 20 mensis Octobris anno 1932. Parvo tempore ab ortu eius exacto, familia se in vicum v.d. Raldon, prope Veronam, contulit. Ibi Servus Dei initiationis christianae sacramenta suscepit et prima excellenter studia complevit. Inde seminarium ingressus est atque die 26 mensis Iunii anno 1955 sacro presbyteratus auctus est ordine. Initio Sancti Michaëlis Extra Muros parochi officium vicarii Veronae exercuit. Anno 1962 recentium externarum linguarum doctoris gradum apud Mediolanensem Universitatem Catholicam Sacri Cordis ac, duobus annis post, theologiae dogmaticae licentiam adeptus est in Facultate Theologica, quae sedem Venegoni Inferioris habebat. Quoddam pastorale auxilium aliquibus parochis dominicis diebus praebebat ac spirituale etiam sodalitatis v.d. UNITALSI adiumentum ei est commissum. Cum plus quam quindecim per annos in seminario minori Veronensi docuisset, anno 1975 ad Sacrarum Scripturarum licentiam Romae pervenit apud Pontificium Institutum Biblicum atque docere inchoavit apud Studium Theologicum Veronense, quod postea quoque rexit, necnon in Instituto Superiori Scientiarum Religiosarum. Votis nuncupatis institutum paulinum "Iesus Sacerdos" ingressus est, ut intentius Gentium Apostoli spiritalitatem viveret. Plurima inter munera, quibus est functus, Coetui dioecesano ad continuam cleri formationem praefuit necnon scholae catechistarum. Veronae etiam communicationis socialis instrumentis uti ad Evangelium per-vulgandum incepit, quod totum per ministerium suum agere perrexit.

Servus Dei animo suo Russiam volvere iam a iuventute solebat atque, iuxta Fatimae Virginis verba, conversionem eius gaudio speque praestolabatur. Moscuam uti scholasticus petivit, dein, anno 1991, ut "fidei donum" presbyter. Quapropter vocationem missionariam illa in civitate plane complere valuit. Auxilio laboris Archiepiscopum Thaddaeum Kondrusiewicz adiuvit, qui Administrator Apostolicus factus est Russiae Europaeae Septentrionalis Latinorum ac deinceps primus Archiepiscopus Moscoviensis Matris Dei. Anno 1993 Moscuae seminarium Reginae Apostolorum dicatum Servus Dei condidit, cuius nominatus est rector. Cum idem seminarium Petropolim moveretur, Servus Dei rectoris necnon Sacrarum Scripturarum magistri munus excepit. Primorum Russiae catholicorum presbyterorum institutionis meritum obtinuit. Anno 2000 cunctis praefuit Iubilaei in Russia inceptis.

Die 16 mensis Augusti anno 2001 Caragandam, in Cazastania, translatus est, ut illius egentissimae Ecclesiae episcopum seminarii maioris rectoris vicarius, commentarii dioecesani curator atque vicarius episcopalis ad pastoralem actuositatem moderandam adiuvaret. Quo loco Servus Dei nocte diei 27 mensis Martii anno 2002 industriosum spatium terrenum claudit. Supremum titulum in vico v.d. *Raldon*, loco iuventutis eius, "Vivit in resurrectione Christi" inscribi voluit.

Servus Dei praevalidam eucharisticam colebat pietatem, Sacras Scripturas diligebat diligereque docebat, peculiarem Virgini Mariae, maxime in sanctuariis Lapurdensi et Fatimensi veneratae, devotionem praebebat. Probissimi sacerdotis servabat propositum, quod vero iis, ad formationem ei commissis, tradebat. Rectus continenter fuit doctrina docendique modo. Omnino humilem, sincerum ac temperantem se ostendit. Mirabundus obstupefactus, Russiae pulchritudinem et populi eius fidem ac fortitudinem describebat, cui summa caritate presbyter, litteratus et magister ministrare statuit. Suam caritatem in Ecclesiam usque ardentiorem reddidit. Orthodoxa Ecclesia quoque, eius propter vitam et mores, necnon praedicationem docendique munus, eum existimavit. Cum mortuus esset, tam in Italia quam in Russia, de virtutibus eius testimonia increbuerunt ac eiusdem pervagata est sanctitatis fama.

Huius ipsius, numquam exstinguentis, famae ratione, Servi Dei coepta est Causa beatificationis et canonizationis. Inquisitio dioecesana, apud Curiam ecclesiasticam Veronensem die 11 mensis Februarii anno 2009 initium habuit ac die 20 mensis Octobris anno 2013 est perfecta. Haec Congregatio

de Causis Sanctorum eius decretum de iuridica validitate die 17 mensis Octobris anno 2014 edidit. Positio inde confecta est atque, iuxta usitatum iter, an Servus Dei in gradu heroico theologales, cardinales iisque adnexas virtutes excoluisset est disceptatum. Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus die 28 mensis Novembris anno 2019 faustum habuit exitum. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria diei 15 mensis Decembris anno 2020 in Sessione, Servum Dei christianas virtutes heroico modo exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Bernardi Antonini, Sacerdotis dioecesani, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **OLOMUCENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ignatii Stuchlý, Sacerdotis Professi Societatis Sancti Francisci Salesii (1869-1953)

# DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Contra spem in spe credidit, ut fieret pater multarum gentium, secundum quod dictum est: Sic erit semen tuum» (Rm 4, 18).

Servi Dei Ignatii Stuchlý opus apostolicum continenter spe designatum est. In maxime adversarum regionis suae locique Ecclesiae rerum tempore, nam verum testimonium Evangelii gaudii praebuit et sancti Ioannis Bosco charisma in Cechoslovachiam instituit.

Servus Dei in Moravia, in oppido v.d. Bolesław, die 14 mensis Decembris anno 1869 ortus est. Puer, etsi infirmus esset et saepe aegrotaret, parentes in rustica equariaque re auxilio laboris adiuvit. Iuventutis aetate ad vitam Deo consecrandam se vocari animo comprehendit. Sacerdotes aliqui de sancto Ioanne Bosco eiusque instituto pro iuvenibus ei locuti sunt. A Rectore Maiore, beato Michaeli Rua, adhibitus, Augustam Taurinorum petivit. In vico v.d. Valsalice Eporediaeque apparavit se religiosum fieri, atque die 29 mensis Septembris anno 1896 vota perpetua nuncupavit. Goritiam missus est, ubi, domus praefecti munere functus, theologiae studia complevit et presbyter ordinatus est die 3 mensis Novembris anno 1901. Confessarius fuit et multarum animarum moderator, necnon aliquot per annos iuvenibus pauperioribus se tradidit. In Slovenis communitatibus Labaci et pagi v.d. Veržej industriam posuit ad opera Societatis Sancti Francisci Salesii sustinenda. In Italia deinde iuvenum Salesianorum a Bohemia Moraviaque oriundorum educatio ei mandata est. Anno 1927 in patriam rediit, ubi in oppido v.d. Fryšták officia plurima perfecit, inter quae Inspectoris. Maximae Salesianae operae propagationis anni fuerunt et Servus Dei, superioribus continenter oboediens, religiosorum genus in perfectam votorum observantiam et sancti Fundatoris charisma instruere valuit.

A secundi mundani belli tempore Servus Dei, non iam iuvenis nec praevalidus, difficillimos vitae annos degit. Ruinam operis sui spectavit, videlicet imperatas domos, religiosos dispersos, in campos ad internecionem apparatos contentos vel ad opus publicum damnatos. Postea Ecclesiae persecutio et libertatis hominum imminutiones intervenerunt, quae communistarum regiminis propriae sunt.

Cuncta eius in vita, virtutum exercitium Servum Dei credibile simulque amabile reddidit. Sollertiae atque sui ipsius oblationis exemplum valde praestavit. Spiritualitatem fideli precatione ardentique eucharistica pietate alebat. Sacri Cordis cultu uti verus Christi sacerdos effictus est. Virgini Mariae, antiphona "Salve Regina, Mater Misericordiae" invocatae, vocationem suam adiudicabat et totam per vitam Auxiliatrici devotionem coluit. Ecclesiae actuositas ad fidem propagandam ardorem eius et Evangelii nuntiandi studium excitabat. In huius temporis rebus adversis iniustitia laboravit sed in operis apostolici cura perseverare valuit. Alta caritate animabatur, videlicet sacerdotali caritate cum animarum zelo, necnon Salesiana caritate, quae omnibus indigentibus benevolentia laetitiaque obviam ibat.

Mense Martio anno 1950 Servus Dei apoplexi arreptus est et in civitatibus v.d. Zlín, post Lukov postremos annos in gerontocomio degit. Regimen eum intercepit et cuncto tempore sub observatione et in segregationem tenuit. Die 17 mensis Ianuarii anno 1953 pie obiit. Eius virtutum memoria festinanter clara sanctitatis fama facta est.

Hac fama et hodie perdurante, immo usque increbrescente, Servi Dei Causa Beatificationis et Canonizationis incepta est. A die 18 mensis Octobris anno 1993 ad diem 20 mensis Ianuarii anno 2001 iuxta Curiam ecclesiasticam Olomucensis Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 29 mensis Novembris anno 2002 est adprobata. Positione confecta, die 11 mensis Decembris anno 2018 Consultorum Historicorum iudicio subiecta est. Inde consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei virtutes christianas heroico in gradu excoluisset. Die 5 mensis Novembris anno 2019 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus faustum votum protulit. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione die 1 mensis Decembris anno 2020 congregati, Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroicum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia,

Temperantia et Fortitudine iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Ignatii Stuchlý, Sacerdotis Professi Societatis Sancti Francisci Salesii, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

 $\begin{array}{c} \text{Marcellus Card. Semeraro} \\ \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$3 S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### LOCRENSIS - HIERACENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Rosae Staltari, Religiosae professae Congregationis Filiarum a Maria Sanctissima Corredemptrice (1951-1974)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Nobis opus est sanctitatis spiritu qui tum solitudinem tum famulatum imbuat, tum interiorem partem tum evangelizandi munus, ita ut singula momenta signa sint donati amoris sub Domini oculis» (Franciscus, Adhortatio Apostolica *Gaudete et exsultate*, 31).

Serva Dei Rosa Staltari, quae familiariter "Rosella" appellabatur, alta in Deum et proximum caritate animabatur. Caritatis ergo vi omnes virtutes in ipsa floruerunt, tam ut sincerum sanctitatis testimonium fieret, qualis Summus Pontifex Franciscus docet.

Serva Dei die 3 mensis Maii anno 1951 Antoniminae, in Bruttio regione, orta est perpauperi et penitus christiana familia. Duos annos nata, matre orbata est atque pater, qui suo aere eam educare non poterat, Locrensi infantiae derelictae instituto "Vincentius Scannapieco" eam credere censuit. Hoc Filiae Dominae Nostrae a Calvariae Monte gerebant, quae institutivis adiutabilibusque operibus leniendis egenorum doloribus se tradebant. A quibus Serva Dei bene christianeque instructa est. Verumtamen parentum amoris et cuiusdam domus consuetudinis egestas difficiliorem eius naturam tenuemque interioritatem elicuit. Quapropter adulescentiae annis multum laboravit.

Cum quintum decimum annum ageret, Rhegii recepta est instituto "Maria Mater Gratiae", in quo Filiae a Maria Sanctissima Corredemptrice puellas indigentes parentibusque orbatas curabant. Auxilium Fundatoris Congregationis, presbyteri Victorii Dantis Forno, necnon humanitas Generalis Antistitae, Mariae Salemi, animum eius confirmaverunt eamque studia serenitate peragere permiserunt. Fabricae secretariae diploma adepta est et postea ludi pueritiae magistrae. Intus domique aliquot officia ei committebantur, quod maturitatis personale iter adiuverunt. Opus et exemplum religiosarum maximi momenti fuerunt ad Servae Dei vocationis discrimen, quae, postquam multa a Filiis a Maria Sanctissima Corredemptrice cepisset, se Deo consecrare voluit atque Congregationem et ipsa est ingressa. Religiosa vota die 2 mensis Iulii anno 1973 Rhegii emisit.

Panormum missa est, ubi aliquot per menses puellarum instituti "Petrus Ardizzoni" magistrae munere est functa. Incommoda ei erat valetudo ac crisibus frequenter conficiebatur vel relinquebatur animo, cuius causa, etsi plurimae investigationes et examinationes adhibitae essent, numquam est definita. Subitanea morte somno perivit die 4 mensis Ianuarii anno 1974, duorum et viginti annorum aetate.

Serva Dei religiosa in vocatione colenda fiduciae in Deum, qua semper erat sustenta, perfectionem invenit atque se ipsam Deo plene obtulit. Iam a pueritia devotionem in Mariam Sanctissimam apud crucem Filii Perdolentem didicit, quam imitando, iuxta suae Congregationis charisma, inter alias christianas virtutes semper humilitatem, caritatem, continentiam, sobrietatem, recessum exercere quaesivit. Precationem fervide navabat. Spes et fortitudo ei difficilioribus in rebus versanti non deerant. Persensitivo animo aliorum necessitudines videre valebat, quibus summa diligentia succurrere posset. Ad testificandam communicandamque fidem in Christum omnia, praesertim per scripta, impendit. Sordidiora munera suscipere non timebat, ut onus ceteris Sororibus minueretur.

Servae Dei sanctitatis fama post mortem eius omnino apparuit, qua ipsa statutum est eius Causam Beatificationis et Canonizationis incipi. A die 24 mensis Septembris anno 2002 ad diem 14 mensis Octobris anno 2006 apud Curiam ecclesiasticam Locrensem-Hieracensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei 22 mensis Februarii anno 2008 est approbata. Positione confecta, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei virtutes christianas excoluisset in gradu heroico. Consultores Theologi die 21 mensis Aprilis anno 2020 votum adfirmativum protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione diei 15 mensis Decembris anno 2020 congregati, Servam Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes exercuisse sunt professi.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servae Dei Rosae

Staltari, Religiosae professae Congregationis Filiarum a Maria Sanctissima Corredemptrice, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 21 mensis Decembris a. D. 2020.

Marcellus Card. Semeraro

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

f B Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

# PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

- die 6 Novembris 2021. Metropolitanae Ecclesiae Cordobensi in Argentina R.P. Angelum Sixtum Rossi, e Congregatione Societatis Iesu.
- die 10 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Tuamensi Exc.mum P.D. Franciscum Duffy, hactenus Episcopum Ardachadensem et Cluanensem.
- die 11 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Madaurensi R.D. Timoteum Norton, S.V.D., hactenus Centri Ad Gentes Moderatorem in civitate vulgo «Nemi», in Italia.
- die 13 Novembris. Episcopali Ecclesiae Sancti Isidori R.D. Ioannem Michaëlem Castro Rojas, e clero dioecesis Civitatis Quesadensis, hactenus ibique Parochum.
- die 15 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Bisicensi R.D. Ioannem Glapiak, e clero archidioecesis Posnaniensis, ibique hactenus Moderatorem Offici Iuridici Dioecesani, quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- Episcopali Ecclesiae Civitatensi atque Episcopali Ecclesiae Salmantinae, in persona Episcopi unitis, Exc.mum P.D. Iosephum Aloisium Retana Gozalo, hactenus Episcopum dioecesis Placentinae in Hispania.
- Titulari Episcopali Ecclesiae Scebatianensi R.D. Franciscum Caesarem García Magán, e clero archidioecesis Toletanae, ibique hactenus Vicarium Generalem, quem constituit Auxiliarem Toletanae archidioecesis.
- Ordinariatui Militari Hispaniae Exc.mum P.D. Ioannem Antonium Aznárez Cobo, hactenus Episcopum titularem Bisuldinensem et Auxiliarem archidioecesis Pampilonensis et Tudelensis.

- die 16 Novembris 2021. Episcopali Ecclesiae Petarensi, noviter erectae, Exc.mum P.D. Ioannem Carolum Bravo Salazar, hactenus Episcopum Acariguaraurensem.
- die 18 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Pocofeltanae R.D. Danielem Iosephum Meagher, e clero archidioecesis Sydneyensis, ibique hactenus Administratorem paroeciae «All Hallows», quem deputavit Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 19 Novembris. Episcopali Ecclesiae Sanctae Marthae R.P. Iosephum Marium Bacci Trespalacios, C.I.M., hactenus Superiorem Provincialem Congregationis Iesu et Mariae in Columbia.
- die 24 Novembris. Titulari Episcopali Ecclesiae Tunetensi R.D. Antonium Aloisium Catelan Ferreira, e clero dioecesis Umuaramensis, hactenus Pontificiae Universitatis Catholicae in Civitate Fluminis Ianuarii in Brasilia Professorem, quem deputavit Episcopum Auxiliarem archidioecesis Sancti Sebastiani Fluminis Ianuarii.
- die 27 Novembris. Episcopali Ecclesiae Linarinae R.D. Caesarem Alphonsum Ortega Diaz, e clero dioecesis Parralensis.
- die 29 Novembris. Metropolitanae Ecclesiae Catacensi-Squillacensi Exc.mum P.D. Claudium Maniago, hactenus Episcopum Castellanetensem.
- die 30 Novembris. Episcopali Ecclesiae Ragusinae R.D. Rochum Glasnović, e clero dioecesis Sibenicensis.
- Metropolitanae Ecclesiae Tiranensi-Dyrracenae Exc.mum P.D. Arjan Dodaj, hactenus Episcopum titularem Lestronensem et Auxiliarem eiusdem archidioecesis.
- die 3 Decembris. Metropolitanae Ecclesiae Bracarensi Exc.mum P.D. Iosephum Emmanuelem García Cordéiro, hactenus Episcopum Brigantiensem-Mirandensem.
- Episcopali Ecclesiae Terrassensi Exc.mum P.D. Salvatorem Cristau Coll, hactenus Episcopum titularem Insulae viridis et Auxiliarem dioecesis Terrassensis.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Sua Santità il Papa Francesco ha ricevuto in udienza in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali:

Giovedì, 18 novembre, S.E. la Sig.ra Angelina Baiden-Amissah, Ambasciatore del Ghana;

Venerdì, 19 novembre, S.E. il Sig. Raphael Schutz, Ambasciatore di Israele;

Sabato, 20 novembre, S.E. la Sig.ra Myla Grace Ragenia Catalbas Macahilig, Ambasciatore delle Filippine;

Lunedì, 22 novembre, S.E. il Sig. Jorge Eduardo Román Morey, Ambasciatore del Perù.

Il Romano Pontefice ha altresì ricevuto in Udienza:

Lunedì, 15 novembre, S.E. il Sig. Zoran Milanović, Presidente della Repubblica di Croazia;

Giovedì, 18 novembre, l'On. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma;

Giovedì, 25 novembre, S.E. il Sig. Najib Mikati, Primo Ministro del Libano;

Venerdì, 26 novembre, S.E. il Sig. Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica di Francia;

Sabato, 27 novembre, S.E. il Sig. Edi Rama, Primo Ministro della Repubblica di Albania.

Il Santo Padre si è recato ad Assisi dove, dopo aver visitato il Protomonastero di Santa Chiara per un incontro con la comunità delle Clarisse, ha presieduto l'incontro di preghiera e testimonianze in occasione della Giornata mondiale dei Poveri, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli, il giorno 12 novembre; si è recato all'*Ergife Palace Hotel* di Roma dove ha aperto la 75ª Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), sul tema «Cammino sinodale delle Chiese in Italia», il giorno 22 novembre; si è recato al Pontificio Collegio Internazionale *Maria Mater Ecclesiae* di Roma, dove ha incontrato giovani tra i 16 e i 27 anni provenienti da 41 Paesi dei 5 Continenti, partecipanti alla Scuola Politica «Fratelli Tutti» promossa dalla Fondazione *Scholas Occurrentes*, il giorno 25 novembre; ha compiuto un Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia, nei giorni 2-6 dicembre.

# SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

15 novembre 2021 S.E.R. Mons. Franco Coppola, Arcivescovo tit. di Vinda, finora Nunzio Apostolico in Messico, *Nunzio Apostolico in Belgio*.

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

| 20   | luglio    | 2021     | Gli Ill.mi Prof.ri: Chris Gastmans, Docente Ordinario di   |
|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------|
|      |           |          | Medical Ethics e cattedratico del Center for Biomedical    |
|      |           |          | Ethics presso la Facoltà di Medicina della Katholieke Uni- |
|      |           |          | versiteit Leuven (Belgio); Laura Palazzani, Docente Ordi-  |
|      |           |          | nario di Filosofia del Diritto presso la Libera Università |
|      |           |          | Maria Santissima Assunta (Italia), Membri Ordinari della   |
|      |           |          | Pontificia Accademia per la Vita « ad quinquennium ».      |
| 21 s | settembre | <b>»</b> | Il Ch.mo Prof. Martín Maximiliano Guzmán, Ministro dell'E- |

- 21 settembre » Il Ch.mo Prof. Martín Maximiliano Guzmán, Ministro dell'Economia della Nazione Argentina, Professore Ordinario
  della Facoltà di Scienze Economiche dell'Università Nazionale di La Plata e Professore Associato della Facoltà
  di Scienze Economiche dell'Università di Buenos Aires,
  Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
- 19 ottobre » Il Rev.do Francesco Mazzitelli, F.D.P., finora Vice Capo Ufficio delle Poste e Filatelia della Direzione delle Telecomunicazioni e Sistemi Informatici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Capo Ufficio nell'Elemosineria Apostolica.
- 25 » "

  Il Rev.do Thomas George Schluep, Officiale del medesimo
  Dicastero, Capo Ufficio nella Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.
- 9 novembre » I Ch.mi Prof.ri: Chien-Jen Chen, Edward Michael De Robertis, Fabiola Gianotti, Mohamed Hag Ali Hassan e Ewine Fleur van Dishoeck, Membri del Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze «ad quadriennium».

  I Ch.mi Prof.ri: Veerabhadran Ramanathan e Wolf Joachim Singer, Membri del medesimo Consiglio della Pontificia Accademia delle Scienze «ad aliud quadriennium».
- » L'Em.mo Sig. Card. Giuseppe Bertello, Membro della Congregazione delle Cause dei Santi «usque ad octogesimum annum aetatis».
- 30 » L'Em.mo Sig. Card. Mauro Gambetti, O.F.M. Conv., Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano; gli

Ecc.mi Mons.ri: Jorge Eduardo Lozano, Arcivescovo di San Juan de Cuyo, Segretario Generale del Consiglio Episcopale Latinoamericano (C.E.L.A.M.); Borys Gudziak, Arcivescovo di Philadelphia degli Ucraini; Emmanuel Adetoyese Badejo, Vescovo di Oyo; e la Rev.ma Suor Nathalie Becquart, X.M.C.J, Sotto-Segretario del Sinodo dei Vescovi, Membri del Dicastero per la Comunicazione « ad quinquennium ».

Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Charles Maung Bo, S.D.B., e Chibly Langlois; gli Ecc.mi Mons.ri: Gintaras Grušas; Stanislas Lalanne; Ginés Ramón García Beltrán; Nuno Brás da Silva Martins; le Dott.sse Kim Daniels e Leticia Soberón Mainero, Membri del medesimo Dicastero per la Comunicazione «in aliud quinquennium».

L'Em.mo Sig. Card. Leonardo Sandri; gli Ecc.mi Mons.ri: Diarmuid Martin e Pierre Nguyên Văn Kham, Membri del medesimo Dicastero per la Comunicazione «usque ad octogesimum annum aetatis».

30 novembre 2021

Il Rev.do Mons. Eric Soviguidi, Consigliere di Nunziatura, finora in servizio presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'U.N.E.S.C.O., con l'incarico di seguire anche l'attività delle Organizzazioni Internazionali Cattoliche.

# NECROLOGIO

| 8        | ${\bf novembre}$ | 2021 | Mons. Wilhelm Schraml, Vescovo em. di Passau ( $Germania$ ).                                   |
|----------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13       | <b>»</b>         | *    | Mons. William J. Wright, Vescovo di Maitland-Newcastle ( $Australia$ ).                        |
| 1        | dicembre         | *    | Mons. John Cunningham, Vescovo em. di Galloway ( $Gran$ $Bretagna$ ).                          |
| <b>»</b> | *                | *    | Mons. Raimundo Revoredo Ruiz, C.M., Vescovo Prelato em. di Juli ( $Per\grave{u}$ ).            |
| 2        | *                | *    | Mons. Giuseppe Chiaretti, Arcivescovo em. di Perugia-Città della Pieve $(Italia)$ .            |
| <b>»</b> | <b>»</b>         | *    | Mons. Aldo Giordano, Arcivescovo tit. di Tamada, Nunzio<br>Apostolico presso l'Unione Europea. |